

Berther, Baseli Il Cumin della Cadi

DQ 851 D45B47

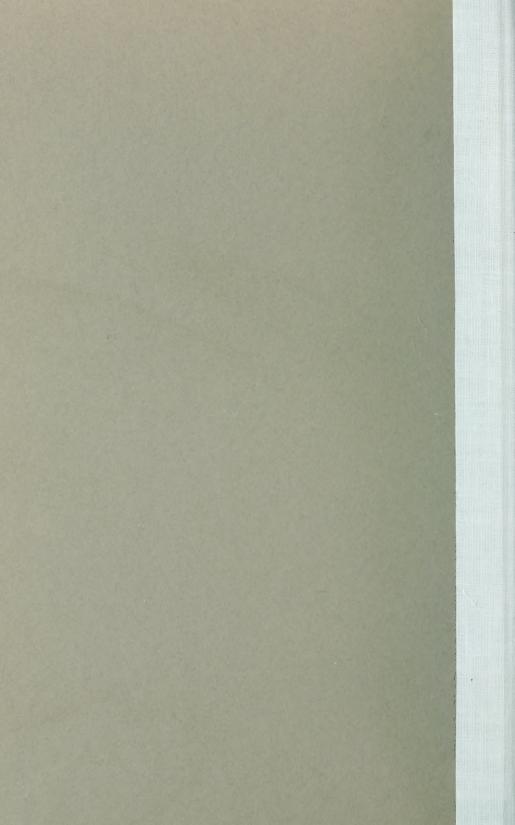



Mistral Giachen Berchter.

In niev document per la historia della Cadi cun notizias

da

P. BASELI BERTHER.



Mustér (Disentis) Stampa de Giusep Condrau 1911. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

# Il Cumin della Cadi de 1656

e

Mistral Giachen Berchter.

In niev document per la historia della Cadi cun notizias

da

P. BASELI BERTHER.





**Mustér** (Disentis) Stampa de Giusep Condrau **1911.**  A Cumin della Cadi
de 1656

Mistral Glachen Berohler

DQ 851 D45 B47

per la majoria della Cadi





Laudatur ab his, culpatur ab illis. Hor. sat. 1, 2, 11.

Da biars vegn el ludaus,
Dad auters scurvanaus.

Strusch ei il pievel della Cadi staus enzacuras sin Cumin aschi agitaus e turbelaus sco igl onn 1656. Ei ha buca setractau cheu ton per personalitats politicas, che datan per ordinari il pli bia de far a nossas tschentadas, ed era buca pervia de caussas purmein politicas: anzi quei Cumin ha giu in caracter per aschia de dir totalmein religius-politic. Ei 'gl ei stau in Cumin, che ha manau e dau il davos stausch tiella decisiun, tgi che dei haver alla finala la jurisdicziun sur 18 pleivs della Surselva ed Ursera, igl Uestg de Cuera ne igl Avat de Muster.

Per saver seorientar en quella caussa e per saver capir il dequors e la muntada de quei Cumin, lein nus sesprovar de dar ina quorta survista dellas relaziuns antecedentas e dellas rischuns, che han leventau e manau neutier plaun e plaun quella remarcabla burascla. Nus suondein en nossa dilucidaziun las notizias della "Synopsis") e "Cuorta Memoria") della Claustra de Muster, las soletas fontaunas entochen ussa da quellas vards ord quei temps, e vegnin a publicar alla finala in niev document, entochen dacheu totalmein nunenconoschents, ord il qual ei seresultescha, che la historia ha entochen ussa buca giu en tuts risguards la vera e dretga idea dil dequors dil Cumin de 1656, cunzun buc ariguard la bulla de Papa Urban VIII e la personalitat de Mistral Giachen Berchter.

A

<sup>1) &</sup>quot;Synopsis" senumna in manuscret, che contegn ils principals datums ed evenements ord la historia della Claustra de Muster entochen alla fin dil 17 avel tschentaner. Quels ein vegni excerptai ord ils 7 volums dellas annalas della Claustra, ils quals ein i a piarder tier il berschament de 1799. La Synopsis exista en plirs exemplars ed ei screta en lungatg latin.

<sup>2) &</sup>quot;Cuorta Memoria della successiun u diember dils Avats, sco era dellas causas, las pli remarcablas, ch' en succedidas da tems en tems cun la Claustra de Muster, ne faitg midadas enten nossa tiara." Edida 1881 da C. Decurtins egl Archivio glottologico italiano VII. T. p. 197—254. — La "Cuorta Memoria" ei per la pli gronda part la translaziun verbala della "Synopsis" cun remarcas subiectiv-moralas ed aschia de secundara valetta pella historia.

La Claustra de Muster era da quei temps, concernent la confirmaziun e benedicziun digl Avat, dependenta dagl Uestg de Cuera. Igl uestgiu de Cuera fuva el dequors dils onns antecedents sembrugliaus en gronds deivets, tal' uisa, ch' ils beins e las renditas digl uestgiu vegnevan impegnadas als crediturs, perfin a protestants. Vegnent quei ad ureglia a Roma, han Papa Urban VIII (1623—1644) ed Innocens X (1644—1655) relaschau differentas bullas (brevs), entras las qualas els han garegiau dagl Uestg de Cuera, che las pleivs en igl entir uestgiu de Cuera, ch' eran sut ne incorporadas vidavon allas Claustras de Nossadunnaun, Faveras, Marienberg (Tirol) 1) e Muster, daventien exemptas e deigien esser dacheudenvi soletamein e totalmein dependentas dals Avats dellas respectivas Claustras e buca pli dagl Uestg de Cuera. Cheu encunter havessen lu las numnadas Claustras giu l'obligaziun de contribuir tons e tons mellis per saver pagar giu ils deivets digl uestgiu de Cuera.

1655, ils 30 de Fenadur ei Adalbert de Medell, oriunds da Tujetsch²), vegnius elegius sco Avat de Muster. El haveva fatg ses studis plirs onns a Roma el collegi de Propaganda fide ed, ornaus cul tetel de doctor ella filosofia e teologia, fuv' el avon quort temps returnaus ella patria e steva en ses 27 onns. Aunc avon ch' el vegni benedius sco Avat ei il Nunci de Lucern, Frideric Borromeus, sevolvius tier Adalbert II e ha perschuadiu el dall' idea de Papa Urban VIII e ses dus successurs Innocens X ed Alexander VII (1655—1667) de numnadamein surprender entginas pleivs sut sia jurisdicziun e pagar persuenter 2000 fl. agl uestgiu de Cuera, — ina idea, alla quala Avat Adalbert II ha dau mo vesamein siu consentiment.

1655, ils 28 de Settember ei vegniu fatg a Cuera en preschientscha e cun consentiment de Gion VI Flugi, Uestg de Cuera ed Adalbert II de Medell, Avat de Muster, ina corrispondenta scartira, ch'ei vegnida confirmada ed approbada da Nunci Frideric Borromeus. 'Gl auter di, ils 29 de Settember ei Adalbert II vegnius con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ina gronda part dil Tirol e dil Vorarlberg udeva entochen 1805 tiegl uestgiu de Cuera.

<sup>2)</sup> Siu frar Conradin ei staus Mistral 1668, 1669 e 1682, 1683. Landrechter 1678 e 1684. Ei morts 'gl l. de Zercladur 1691. — La davosa persuna de quella nobla schlateina a Tujetsch ei stada Dunschala Onna Maria de Medell, morta ils 28 de Fevrer 1756, fertont ch'il davos um ei stau Josef de Medell, ch'ei vegnius ella lavina a Zercuns ils 6 de Fevrer 1749, mont en agid als sventirai de Rueras.

firmaus e benedius ella catedrala dal Nunci sco Avat de Muster e zvar gratis. 1)

1655, ils 30 de Settember ha Nunci Frideric Borromeus relaschau ina scartira<sup>2</sup>), en vertit della quala suondontas pleivs e filialas deien vegnir totalmein orașut dagl uestgiu de Cuera e messas per adina sut la jurisdicziun quasi episcopala digl Avat de Muster: La pleiv de s. Pieder e s. Paul ad Ursera cun las filialas de Hospenthal e Realp, la pleiv de s. Vigeli a Tujetsch, de s. Gion Battesta a Muster, de s. Martin a Medel, de s. Gion Battesta a Sumvitg, de s. Martin a Trun, de Nossadunna a Breil cun las filialas de s. Martin e s. Sievi, de s. Geri a Schlans, de s. Leodegar ad Uors, de s. Geri a Ruschein, de s. Zein a Ladir, de s. Flurin a Siath, de s. Andriu a Ruaun, de s. Giulitta ad Andiast, de s. Rumetg a Fallera, de s. Plaisch a Valendau e de s. Gion Battesta a Domet. — La numnada scartira dil Nunci ei vegnida termessa tier a tuts spirituals dellas sura pleivs ed ei 'gl ei vegniu commondau en vertit della s. obedientscha de corrispunder a quell' ordinaziun fatga en num dil Papa Alexander VII. 3)

1655, ils 13 d'October ha Adalbert II, Avat de Muster, en consideraziun, che sia claustra seigi ussa totalmein exempta e che las allegadas pleivs stettien sut la jurisdicziun della Claustra de Muster, pagau agl uestgiu de Cuera ils stipulai 2000 fl. 4) Ina respectiva quittanza en num digl Uestg de Cuera ei suttascreta da Domdecan Bernardin Gaudenz, Auditor Barclamiu Sorinus e dad auters plirs.

**9** 

Buca ditg suenter ch'igl Uestg ed ils Canonics de Cuera han giu retschiert quella summa tut en aur, ein els stai fetg enriclai de haver fatg in tal pass e contract, il qual els havessen ussa bu-

¹) Tenor ina convenziun provisorica, fatga 1637, ils 27 de Zercladur a Faveras denter igl Uestg de Cuera ed ils Avats de Faveras e Muster, havess mintga niev Avat de Muster, priu ora il cas, ch' ei moress plirs Avats en in onn, giu de pagar 200 fl. agl Uestg per la confirmaziun e benedicziun ed aunc schar il cavagl, sin il qual igl Avat era cavalcaus, al "Mareschiallo" digl Uestg. Quei fuva denton era stau usitau avon. — La scartira originala sesanfla egl archiv episc. a Cuera. — Mira era Mohr Th., Regesten Nr. 324.

<sup>2)</sup> Ina copia de quella scartira sesanfla ella "Synopsis".

<sup>3)</sup> Alexander VII ei vegnius elegius sco Papa ils 7 d'Avrel 1655.

<sup>4)</sup> In rensch en aur representava entuorn igl om 1650, tenor ils daners ded oz il di, ina valetta de circa 10—11 fr. — Pia fuss quei stau ina summa de 20—22,000 fr. — Mira: Planta, P. C. Geld und Geldeswerte. Jahresbericht der histor,-antiq. Gesellschaft von Graubünden 1886.

gen revocau ed annulau, sch' ei havess saviu esser. Muort respect e reverenzia duida alla Sontga Sedia han els buc ughiau de luvrar encunter aviartamein, denton ei quei vegniu fatg sin vias e sendas indirectas. La "Cuorta Memoria" (p. 250) raquenta sco suonda: "Igl Uestg ha clomau e laschau vegnir tier El ils Spirituals dellas numnadas pleifs, comondont a quels, ch' Els duessen instigar e surplidar ils pievels de lur pleifs, che quels cun tut lur poder e cun tutta forza semettessen e figiessen encunter a quella midada e faitg accort, e ch' Els mai duessen secontentar ded esser ne star sut agli Avat u alla claustra. Quei ei era daventau; pertgei ch' ils Spirituals e Seculars part per far plascher a lur Uestg, part per il schliet cor che schiglioc portan ina part encunter ils Religius, han faitg ed exequiu il Camond cun tut fliss e quitau, cun tal effect, che bunamein tut era encunter, e nagin secuntentava de vegnir sut alla Claustra, en staigl digl Uestg."

Enderschent il Nunci quell' opposiziun, ha el relaschau ils 13 de November 1655 in rigurus decret als plevons e caplons dils capetels de Muster, Uors, Foppa ed Ursera ed admoniu els danovamein sut peina de suspensiun ed inhabilitat tier dignitats de corrispunder a siu exprimiu commond enteifer de siat dis. 1)

Stermentai entras tal decret, han enzaconts paucs spirituals dellas numnadas pleivs renconoschiu igl Avat de Muster per lur superiur ed engirau fideivladat. Denter quels ei stau in dils principals Nicolaus Genelin, plevon a Sumvitg. <sup>2</sup>)

1656, ils 4 de Schaner, tut sur ura, han ils spirituals della Cadi teniu capetel a Trun per secussegliar e sedeliberar sur quella impurtonta caussa. Era Avat Adalbert II, accompignaus da P. Maurus Cathrin, <sup>3</sup>) ei comparius sin quei capetel. El ha mess avon leu als spirituals cun tutta ruasseivladat las respectivas scartiras de Papa Urban VIII e de Innocens X, sco era la convenziun fatga denter igl Uestg de Cuera e la Claustra de Muster cun intervenziun ed approbaziun dil Nunci. Denton tut ei stau adumbatten. Ils spirituals ein perseverai en lur opiniun e han refusau scadina sutmissiun ed obedientscha alla Claustra, nunditgont ils commonds e las

¹) La "Synopsis" e "Cuorta Memoria" portan il complein verbal de questa scartira.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nicolaus Genelin (Jenelino de Casura) ei staus plevon a Breil 1625—1634; a Schlans 1634—1646; a Sumvitg 1652—1658 † 1. de Matg.

 $<sup>^3)</sup>$  In P. Maurus Cathieni, sco<br/> la "Cuorta Memoria" porta p. 251 e ch'auters scribents han copiau, ha la Claustra de Muster buca giu. Ei senza dubi in sbagl<br/> cun Cathrin.

smanatschas dil Nunci. E sez plevon Nicolaus Genelin ed ils auters, ch' eran stai sesutamess vivon agl Avat, ein puspei curdai giu da lur empermischun ed ein seuni cun lur confrars.

Ella part sut eran 6 plevons stai seredunai ils 16 de Schaner 1656 a Ruaun e han giu componiu ina recenta scartira, cun la quala els han appellau a Roma e domondau in agen commissari en quella fatschenta, supplicont de far quescher il Nunci ad interim. La medema protesta ei era vegnida surdada agl Avat Adalbert II a Trun ils 17 de Schaner 1656. Suttascrets ein: Lorenz Curschellas, plevon a Siath, Duri Gandtner, plevon ad Andiast, Melchior Caprez, plevon a Ruaun, Pieder Caduff, plevon a Schlans, Christian Callucius, plevon a Fallera e Gion Caderas, plevon a Ruschein. 1)

La caussa ei adina vegnida pli acuta e pli enconoschenta, era al pievel. Ei ha era buca muncau de quels, che han luvrau denter il pievel en favur dils spirituals, respectiv pigl Uestg ed encunter la Claustra, aschia ch'il pievel fuva alla finala seprius en generalmein per las ideas dils spirituals seculars.

#### ه ه ه

Cheu arriva ussa il di de Cumin 1656, gliendisdis Tschuncheismas. <sup>2</sup>) Las stgiras neblas, setratgas neutier gia daditg sur la Cadi, han purtau quei di, ils 5 de Zercladur, in vehement stemprau sin la tschentada a Muster. La "Synopsis" raquenta il suondont:

"Sin Cumin fuva era presents il Custos della catedrala de Cuera, <sup>3</sup>) termess dagl Uestg Gion VI Flugi d'Aspermont, in um rafinau e principal instigatur dil pievel, auctur e promotur de zun gronda violenza. Quel ha plidau e perorau avon igl entir pievel stigont si quel. Biars auters plevons e spirituals han suondau quei oratur, sco era ils missionaris caputschiners. <sup>4</sup>) buca seregurdont dils benefecis, ch' els havevan retschiert da nos Avats Augustin, Josef ed Adalbert I, e finalmein ord ils seculars Nicolaus Maissen, intim amitg dil Domcustos, ch' era avon quort temps vegnius alzaus buca senza rampins, ord bassa condiziun tier la pli aulta dignitat dil Cumin. <sup>5</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Il resp. document ha C. Decurtins publicau en siu opus "Landrichter Nikolaus Maissen" pag. 56, senza dar en denton pli datier, danunder che il document seigi.

<sup>2)</sup> L'ordinaziun de tener cumin mintg'auter onn l'emprema domengia de Matg datescha da 1851. — Sut Avat Gion Schöneg e fertont che Duri Berchter de Tujetsch fuva mistral, eran ins stai seconvegni 1472 de metter mintg'onn mistral gliendisdis Tschuncheismas. Br. pag. 215.

<sup>3)</sup> La "Synopsis" di buca co il Domeustos haveva num.

<sup>4)</sup> Maniai ein ils caputschiners a Muster, che han pastorau deu da 1648—1818.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mira C. Decurtins, "Landrichter Nicolaus Maissen. Ein Beitrag zur Geschichte des Bündner Oberlandes." Stans 1877. 64 pag.

"Instigaus aschia, ha il pievel entschiet a garegiar dagl Avat cun gronda canera e smanatschas, ch' el extradeschi la bulla dils Papas Urban VIII ed Innocens X al Mistral ed al Cumin. Quei ha era stoviu daventar. Havend il pievel quellas scartiras en ses mauns, han ins fatg mo beffas e gomias cun quellas ed era sur igl Avat, ed alla finala surdau quellas al nievelegiu Mistral Giachen Berchter, il qual ha senza ni tema ni respect avon il Vicari de Christus priu ora siu cunti e tagliau e scarpau en tocs quellas avon igl entir pievel. Tut ei selegrau lundergiu, segloriont e triumfont sco quels, che selegran giud la raccolta e victoria, partent la preda. (Is. 9, 3.) Denton buca senza castitg." —

La "Synopsis" raquenta lu detagliadamein e cun veseivla satisfacziun vinavon e di, co ils principals instigaturs, il Domcustos 1) e Nicolaus Maissen 2), seigien vegni castiai persuenter dalla divina providientscha.

Concernent il nievelegiu Mistral remarca la "Cuorta Memoria" (pag. 253) il suondont: "Mistral Jacob Berchter, il qual haveva scarpau e tagliau en tocs sin Cumin la Bulla Papala ei vegnius enten extrema miseria e pupira, ch' el ei staus sforzaus de vegnir e rogar la sia vivonda avon la porta della Claustra, sco il pli miserabel, pauper betler; ed alla fin, sco in miez desperau vagabund ha en tiaras e logens jasters stoviu encurir il siu de viver, nua ch' el ha finiu miserablamein il temps de sia veta."

<sup>1)</sup> Co Domcustos Dr. Mathias Sgier, pli tard Domdecan, ei vegnius persequitaus, denton puspei rehabilitaus en tutta honur da Roma anora, mira Tuor Chr. M.: Reihenfolge der residierenden Domherren in Chur. p. 38. — La convignentscha finala denter igl Uestg e la Claustra pervia dellas pleivs ei vegnida fatga ils 16 d'October 1656 e buca ils 26, sco Tuor citescha. (Vide copia egl arhiv claustral de Muster.)

<sup>2)</sup> Che las relaziuns denter la Claustra e Landrechter Nicolaus Maissen seigien stadas continuadamein schi "sgarscheivlas", sco certs scribents vulan dar de crer senza argumentar sufficientamein, savein nus strusch capir. Tenor il cudisch de batten a Sumvitg ha N. Maissen giu silmeins 9 affons e buca mo 5 sco Decurtins scriva. (l. c. p. 3.) — 'Gl 1. de Zercladur 1653 ha N. Maissen survegniu in pop, al qual el ha mess num suenter igl Avat Adalbert e nua che P. Roman Streber de Muri, da lezzas uras Decan a Muster, ha funczionau sco padrin. Giuncher Adalbert Maissen ei maridaus 1675 cun dunschala Barbla Coray de Laax ed ei staus 1692, 1693 e 1714, 1715 mistral della Cadi: 1714 deputau silla dieta a Glion "an St. Andreas märg", nua che la repartiziun dils officials pella Valtlina ei vegnida fatga per la perioda 1719—1767: † 21 de Matg 1741. — 1663, ils 25 de Zercladur ei perfin Avat Adalbert II sez staus padrin de batten dil fegl Nicolaus de Landr. Nic. Maissen. - El cudisch de batten a Sumvitg antlein nus plinavon, ch'ei fuva leu strusch ina casa, enten la quala Landr. Maissen ei buca staus ina gada ne l'autra padrin. - Ina differenza denter Avat de Medell e Landr. Maissen datescha dagl onn 1676. Landr. Maissen ha giu tgisau tier Nunci Cybo a Lucern, che Avat de Medell persequiteschi e laschi persequitar el sin veta e mort. Nunci Cybo ha susteniu Maissen. La differenza ei vegnida tractada e lugada (?) dals avats della Congregaziun Svizzera. (v. Q. Acta Congregationis ab Anno 1639-1682,

Cun nossa survista, dada entochen dacheu, secartein nus de haver dau ina clara idea dellas relaziuns denter igl uestgiu de Cuera e la Claustra ord quei temps, sco era de haver motivau sufficientamein las rischuns, che han manau neutier il turbulent Cumin della Cadi de 1656.

Tenor la "Synopsis" e la "Cuorta Memoria" fuss pia Mistral Giachen Berchter staus in dils pli gronds adversaris della Claustra, de tuttavia schliet exempel sin Cumin e dasperas in um, che la torta de Diu havess tucau grevamein silsuenter. Suondont quellas duas fontaunas han historiografs e literats dil novissim temps adina turnau a raquintar il medem e per part era engrondiu sin nunfundada moda il secontener de Mistral Giachen Berchter sil Cumin de 1656 1)

Denton secund in vegl document, anflaus la stad 1909, ed il qual nus schein suondar silsuenter exactamein talis e qualis, ei quei tut buca ver, anzi ei semuossa ord quei document, che Mistral Giachen Berchter ei adina staus in bien amitg e fautur della Claustra, e che las bullas de Urban VIII ed Innocens X seigien gnanc stadas sin Cumin. Ei sa pia esser negin raschieni, che Mistral Giachen Berchter hagi tagliau en tocs quellas. Era vegn ei mussau si, che Mistral Giachen Berchter seigi buca vegnius en miseria e pupira e dishonur, anzi, ch' el seigi vivius ses davos onns en bunas, ne silmeins buca schliatas relaziuns finanzialas e ch' el seigi morts sco officier e bien cristifideival a Valencia, honoraus e respectaus da tuts.

Il document, che nus publichein, havein nus ord in cudisch de quart format, screts en lungatg tudestg, che sesanfla egl archiv claustral a Muster, bein ligiaus e conservaus. Il cudisch ha 475 paginas 2), ch' ein denton buca emplenidas ora tuttas. El contegn differentas notizias, era sur musica, denton las pli biaras serefereschan sin la familia Berchter, dalla quala Mistral Giachen deriva. Il cudisch udev' all' entschatta a Mistral Giachen Berchter sez ed ei lu

1677, sco Decurtins scriva (l. c. p. 30), fertont che Misterlessa Cathrina Maissen-Valler ei morta ils 17 de Dec. 1698 e satrada a Sumvitg.

1) Mira: C. Decurtins, Landrichter Nicolaus Maissen, Stans 1877; G. Cahannes, Adalbert II de Medell-Castelberg, avat de Muster e prenci digl imperi 1655—1696, Ischi 1897; M. Carnot, Schlichte Geschichten: Der Landrichter. Eine Geschichte aus dem Bündneroberlande. Chur 1908.

<sup>2</sup>) La paginaziun ei vegnida fatga 1909. Nus citein il manuscret mintgamai cun: Br.

Engelberg.) - Cun quella chischun remarchein nus era, che Landr. N. Maissen seigi, tenor il cudisch de morts a Sumvitg, vegnius mazaus ne sitaus giu denter Cuera e Domet ils 26 de Matg 1678 e buca "in demselben Winter"

seartaus a pliras generaziuns de sia descendenza, perquei porta era l'emprema cuviarta sil maun dadens suondonta inscripziun:

"Disess buoch gehört Mir Jacobo Berchter. Zum anderen Bien-

ni gewestem LAmman zuo Disentis."

"Hernacher mir Joanni Berchter gewestem Poda, zuo Wurmbst auch 10: Jahr Lschreiber lobl. Gemeind Disentis, und 4: Jahr dess lobl. Ob: gr: Pundtess Lschreiber."

"Hernach mir Jacobo Berchter verlassen 1703 den 13 July."

Il cudisch ei screts sil pli pauc da quater differents mauns. Las pli veglias notizias statan sin pag. 424—445 sut il datum dils 13 de Feyrer 1623, differentas caussas sur musica: "Underricht und Documenta auf die Zitharen, wie man dieselb der Tabulatur nach schlagen soll . . . Grundlicher Bericht wie man ein Zitharen stimmen solle"... Lu suondan notas en bustabs tier diversas canzuns: "Cantiones quaedam sacrae . . . Hernach volgen allerhandt deutsche gesängli, däntz, Gassenhauer und sonst kurzweilige stikhli. "1)

Sin pag. 446, cul datum 1635, ils 6 de Fevrer entscheiva Mistral Giachen Berchter a purtar en ils datums dil batten e della creisma de sia familia, che porschan muort lur originalitat agen interess e dils quals nus schein suondar cheu in exempel.

"Ao 1640 den 28ten Jully auf Samstag war der Tag 15 Stundt lang, wass im Zeichen dess gschützes, zwüschendt zwey, und drey Uhren nach mitag, ist mir ein sohn geboren, und an dem tag durch Ihr Ehrw. Gn. Hrn. Augustinum Prelaten dess Ehrwürdigen Gottshauss Disentiss alss Baptizando, und promitendo Götj, in bey sin deren Ehrwürdigen Hoch, und Wolgelerten geistlichen hrn. alss hrn. Jacob Callenberg 2) Pfarhr: alhir, und Camerer dess lobwürdigen Capitelss ob dem Wallt. Hr: P. Marti Stöckhlin, und hr: P. Joseph gewestener Decan dess obnermeltens Capitelss, Johan Thiraun schaffner, und Khemerling Menitsch, Gota war die Ehren. und tugendriche Frau Ammanin Anna Brancazi, dess hrn. alten Landrichters und Banerhrn Jacob de Balliel Eheliche Haussfrau.

Ist sin Tauff Nammen Johanness. 3)

Dass Got, wass für sin Seell dienstlich geben woll alless.

Ao 1643 den 24ten Augsten ist mein obgemelter sohn von Ihr Ehr, Gn. Johannes Flugiuss Bischoffen zu Chur gefürmet worden, war sin assistent der Hoch, und Wolgelert Hr. Cristophorus Mor, der Zite Tumpropst zu Chur. "4) -

<sup>1)</sup> Schebein quellas notizias derivien era da Mistral Giachen Berchter, savein nus buca decider.

<sup>2)</sup> Giachen Callenberg (Kallenberger), camerari dil capetel ei staus plevon a Muster dals 3 de Zercladur 1638 entochen 1648, ils 5 de Feyrer, sin il qual di el ei morts.

3) Staus 1661-1663 Podestat de Bormio.

<sup>4)</sup> Br. pag. 449.

Da 1663—1690 ha Podestat Gion Berchter, fegl dil sura Mistral, scret en quei cudisch il datum dil batten e della creisma de ses figliols e figliolas. Da 1703 naven ha Scarvon Giachen Berchter, fegl dil Podestat purtau en sis battens, nua ch'el ei staus padrin.

Las pli biaras e las pli interessantas notizias derivan denton da *P. Justus Josef Berchter*, Subpriur della Claustra de Muster. A sias numerusas notizias, ch' el para de haver rimnau cun grondissima stenta biars onns ora, dat P. Justus il tetel sin pag. 34: "Berchterianische und andere Jahr Geschichten." Cun sia lavur po el haver entschiet 1723. Propriamein sutascrets ei P. Justus nigliu, mo ord fetg biaras notizias sur sia atgna personalitat e sur specialas, internas caussas della Claustra, sco era numnont Mistral Giachen Berchter siu tat, san ins concluder cun tutta segirezia, ch'el, P. Justus, seigi igl auctur de nies document — notizias biograficas ed apologia sur Mistral Giachen Berchter.

P. Justus Josef Berchter, Conventual della Claustra de Muster da 1697—1736, fuva frar de Scarvon Giachen Berchter ed aschia in dretg beadi de Mistral Giachen Berchter. El era perquei tuttavia bein enconoschents cun la historia e las relaziuns della familia Berchter. Che sias notizias merettien compleina renconoschientscha e cardientscha, quei domonda schon sia simpla, sincera moda e maniera el scriver; ch' el hagi priu exact e conscienzius cun sias notizias, quei muossan oravontut las numerusas, differentas fontaunas, ord las qualas el ha fatg ses liungs e serius studis. Mal, snueivel mal fa ei a nus, de stover numnar tontas ed aschi interessantas e per part voluminusas scartiras, las qualas ein ussa per grondissim donn della historia grischuna totalmein svanidas. Senza dubi ein ellas daventadas in' unfrenda dil berschament de 1799. Sin pag. 33 scriva P. Justus:

Die nahmen auss deren schrifften ich volgende Notata aussgenomen.

- 1. Ihr hoch Fürstliche Gnaden Augustin stöcklin Apt. († 1641) 1)
- 2. Ihr Fürstliche Gnaden Adalbertus de Medell Apt. († 1696)
- Ihr Fürstliche Gnaden Adalbert de Funs Apt. († 1716)
   R. R. P. Maurus Catharin Decanus zu Disentis. († 1696)
- 5. R. P. Fintanus Wimer (Widmer) geistlich im kloster Disentiss. (fuva frater 1662; morts suenter 1687.)
- 6. Auss denen alten tauff, und totten büochern der Pfarey Disentiss.

<sup>1)</sup> Las remarcas ed ils millesis en parentesa havein nus mess vitier.

- 7. Auss denen alten tauff und totten büochern zu Thawetsch. 1)
- 8. Auss vilen schrifften H. Landt Amans Jacob Berchter von Disentiss. († 1676)
- 9. Auss vilen schrifften H. Podestat Joan Berchter von Disentiss. († 1703)
- 10. Auss vilen schrifften H. Landrichterss Jacobi Balliel. († 1645)
- 11. Auss schrifften Landt Aman Joan Soliva von Thawetsch. (Ei staus Podestat a Morbegno 1611/12, Mistral 1632/33.)
- 12. Auss vilen anderen alten schrifften, so R. P. Adalbert Bevelaqua in seinem grossen buoch geschriben. († 1723)
- 13. Auss dem buoch Benefactorum zu Disentiss in kloster.
- 14. Auss dem schwarzen buoch von Waltenspurg.
- 15. Auss vilen alten warhaftigen leüten mündlich gehört. 2)

.4

Sper la biografia e l'apologia sur Mistral Giachen Berchter, che explicheschan e completeschan ina l'autra, dat P. Justus aunc autras interessantas notizias sur la derivonza de Mistral Giachen Berchter.

Il bab de Mistral Giachen Berchter ei stau salter de Cumin (Grossweibel) Gion Berchter. 3) Salter Gion Berchter ei naschius a Tujetsch 1578. El ha sil pli pauc aunc giu in frar cul num Duri, che steva a Camischollas e forsa in auter cul num Gion Martin. Suenter la moria gronda de 1585, che ha raffau naven ella vischnaunca de Tujetsch buca meins che 800 persunas, 4) ei salter Gion Berchter vegnius sco buob de 7 onns a Muster, probablamein tier parents. El ei staus maridaus duas gadas, cun Anna Capaul ded Acletta e Gretta de Medell. Sper il fegl Giachen ha salter Gion silmeins aunc giu ina feglia cul num Gretta, che ha giu maridau Str. Martin Fontana, da gliez temps ina dellas pli rehas familias de Muster. Domisdus affons paran de derivar dalla secunda dunna.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ils presents cudischs de batten e mortoris digl archiv de Tujetsch van anavos mo tochen 1664. Ei sa tgunsch esser daventau, ch' ils pli vegls sesanflavan 1799 en Claustra ed ein barschai leu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ultra de quei vegn ei citau savens en nies allegau manuscret las Annalas della Claustra, sco era in opus cul num *Archiv*, consistent ord treis voluminus foliants, ch' ein medemamein daventai in' unfrenda dellas flommas 1799.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) L'idea de R. de Hess en siu "Fragmen Genealogicum des Geschlechtes Berther" (1883 Msc.), che Podestat Gion Berchter seigi staus il bab dil vertent Mistral Giachen Berchter, ei totalmein faulsa; il cuntrari: Podestat Gion Berchter ei staus in fegl dell'emprema dunna (Anna de Thurre) de Mistral Berchter. Medemamein fauls eis ei, che Podestat Gion Berchter seigi staus Mistral della Cadi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Tiella pestilenza de 1637 ein 70 persunas mortas a Tujetsch en quort temps. Sin supplica de Avat Augustin ha il Prefect dils Paders Caputschiners giu termess P. Amadeus de Mortara quei temps a Tujetsch per plirs meins, il solet P. Caputschiner, che ha, de nossa savida, pastorau a Tujetsch.

Salter Gion Berchter habitava el vitg Muster, en casa presentamein de vieua Sus. Agosti. Quella casa udeva dad in temps alla Claustra e probablamein ha Avat Christian de Castelberg giu baghegiau ella 1582. La numnada casa ei stada dis ed onns la casa Cumin ed ei senza dubi la pli veglia e la pli interessanta casa el vitg Muster. Tier il berschament dils Franzos de 1799 ein ils mirs ed arviuls della casa restai intacts. Ins ha turnau a baghiar ora ella silsuenter e duvrau vinavon sco casa de Cumin. <sup>1</sup>) Tschalers cun arviul, per part senza fenestra, formavan la perschun. Ordado sil mir dadens della casa fuva nudau en il "bratsch cumin", nua che tut saveva seorientar sur l'officiala, gesta mesira.

Gion Berchter ei staus varga 40 onns salter de Cumin e scotal era ustier de Cumin. "Dis hauss ist vil iahren dass Raadhauss gewesen, er aber gar vil iahren der Gemeindt Wirt gewesen, dess wegen alss der Landtman Hans de Florin 1629 hat lassen sein haab, und guoth in die scussion einethuohn, hat er für seine unköstüngen gehabt, durch die H. dess Raadss 12 silberne vergulte underschidliche geschir überkhomen." \*\*)

Era sur igl exteriur de salter Gion vegn ei raquintau e con devozius el fuvi en ses vegls dis e co era cruschs seigi stau sia sort. "Er... war gross, hatte graue haar, rothess angesicht, flegte alle morgen bey dem brunen zu waschen, obschon Winter ware, er war andechtig gegen die armen seelen in fegfeür, darum als er alt ware hatte er stetss den rosenkranz bey der Offen in der handt."

"Er hat gesagt dass sein Grossvatter seye 101 iahr alt gewesst. Er aber ist 93 iahr alt worden, und starbe 1671. den 22 Juny ums 6 und 7 uhr vormitag".3) "Diser hat müessen auch vil leiden da LandAman Florin Jagmet, und Nicolaus Landrichter Mayssen überhandleten."4)

۹

Suenter haver dau ina survista generala sur las relaziuns religius-politicas della Cadi immediat avon il cumin de 1656, sco era sur il dequors de quel; suenter haver fatg enconuschent il lectur cun las principalas personalitats de quei moviment e cun la derivonza de Mistral Giachen Berchter, schein nus suondar igl exact

¹) Tgei onn ins ha retratg il present "Hotel Bellevue" sco casa de Cumin savein nus buca dir. — Aunc oz il di eis ei usitau, ch' il "Stab de Cumin" va il di de Cumin treis ga entuorn la veglia casa Cumin, avon ch' il pievel setilla sin Cumin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Br. pag. 53. — <sup>3</sup>) Br. pag. 53. — <sup>4</sup>) Br. pag. 55.

verbal de nies document — notizias biograficas ed apologia sur Mistral Giachen Berchter. — Per far clar la caussa, schi lunsch sco passeivel, essan nus sesprovai de dar parallelmein ina libra, denton fideivla translaziun dil document en romontsch e de glossar quel tscheu e leu cun notizias. P. Justus Berchter, igl auctur dil document, enquera de refutar entras quel las faulsas ingiurias e columnias sur siu tat e muossa si, che quel seigi adina staus in amitg e fautur della venerabla Claustra.

#### کوکوک

# Herr Landaman Jacob Berchter. 1)

Diser ware einer anstendiger gemeiner grösse, ein Man, Hochgelehrt, und gar beredsam gewesen hat französisch, italienisch, theüss, romaniss reden können und gar wohl geschriben.

1633, alss dess schwedischen Königss Gustavi, der General Horinus ein unkatolischer, und geheimer Fründ dess Duca de Roana die stat Constanz belagert hatte, und grosse gefahr wahre, er würden durch den steheg under Chur Pünten auch belagern. haben alle 3 Pünten ein ausschuz Soldaten abgefertiget, alss dan hat diser Landaman Jacob Berchter alss hauptman der Gemeindt<sup>2</sup>) Disentiss Companei von 63 man commandiert, und hinabgefüret. ein schöner rother man. Und dess H. gross Weibelss Joan Berchter Sohn.

1639. den 14 augsten alss H. Conradin von Castelberg, und H. Landrichter Jacob Balliel gen Meilandt giengten dass Capitulat zu machen, ist diser Jacob Berchter von H. Apt Augustino stöcklin gen Meiland umb ein gewisse jährli-

## Signur Mistral Giachen Berchter.

Quel ei staus in um de undreivla, cumina grondezia, fetg perderts e de tuttavia buna faviala, saveva plidar franzos, talian, latin, tudestg, romontsch e saveva era scriver bein.

1633, curche Horn, general de Gustav, retg della Suevia, buca de religiun catolica e secret amitg dil duca de Rohan, ha giu occupau il marcau de Constanz e nua ch'ei fuva grond prighel, ch'el vegni sul Steg, sut Cuera era ad occupar il Grischun, han tuttas treis ligias termess ina partida schuldada; cheu ha quei Mistral Giachen Berchter sco capitani dil Cumin de Muster, commondau e manau giu la compagnia de 63 umens. El fuva in bi um tgetschen ed ei staus fegl dil Salter de Cumin Gion Berchter.

1639, ils 14 d'Uost, curche Conradin de Castelberg e Landrechter Giachen Balliel ein serendi a Milaun per componer il capitulat, cheu ei quei Giachen Berchter vegnius termess dad Avat Augustin Stöcklin a Mi-

<sup>1)</sup> Br. pag. 56-62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Gemeindt" vul dir en nies document ton sco cumin, "Kirkhörung" = vischnaunca.

che pension geltss von 200 △¹) geschikht worden, welcher mit obigen von dem Duca hochehrlich bewilkhomet worden. in seiner Credenzschreiben wird er von H. Apt Augustin genambset ein Wohlbedachter, Fürsichtiger, und hochsinniger Man dess Klosterss schreiber, geschworner und Landschreiber.

[57] 1639. 24. Octobris vor und nach da die iezige neue Kirchen zu st Joannes wurde gebauet, wahre Kirchen Vogt H. Landaman Jacob Berchter, welcher alss Vogt den titl. H. Apt Augustin gebettet hat, dass er sich bewürdiget den ersten geweihen stein zur selben Kirchen gelegt hat 1639. 22 aprilis <sup>2</sup>). 1643 von titl. H. Bischoff Flugio den 23 augsten eingewichen worden.

1641 ist er alss dess Gottsshauss Lan[d]schreiber mit titl. H. Jacob Balliel gen Muri gangen mit dem neü erwölten H. Apt Joseph <sup>3</sup>) welcher aldorten gewichen worden.

1648. den 12. Juny wurde Alt Landaman Jacob Berchter mit H. Landrichter Conradin von Castelberg gen Muri geschikht eine Composition die noch iezt gehalten wird zu machen. <sup>4</sup>) in ihren laun pervia dina pensiun annuala en daners de 200 crunas, il qual ei vegnius beneventaus cun ils sura dal duca cun gronda honur. En sia scartira credenziala vegn el numnaus dad Avat Augustin in beinditgau, precaut e niebel um, Scarvon della Claustra, Gerau e Scarvon de Cumin.

1639, ils 24 d'October, avon e suenter, nua che la nova presenta baselgia de s. Gions ei vegnida baghiada, fuva Mistral Giachen Berchter ugaubaselgia e ha sco tal supplicau igl Avat Augustin, ch' el ei sedignaus de benedir e tschentar il crap fundamental de lezza baselgia ils 22 d'Avrel 1639. — 1643, ils 23 d'Uost ei quella baselgia vegnida benedida da Uestg Flugi.

1641 eis el sco Scarvon della Claustra serendius ensemblamein cun Giachen Balliel a Muri cun il niev elegiu Avat Josef, il qual ei vegnius benedius leu.

1648, ils 12 de Zercladur ei vegl Mistral Giachen Berchter, ensemen cun Landrechter Conradin de Caslelberg, vegnius termess a Muri, per far giu ina composiziun, che vegn aunc ussa

 <sup>1) △ —</sup> cruna, che haveva la valeta de circa 11—12 fr. dils daners ded oz il di. Quella summa ei vegnida pagada alla Claustra entochen 1796.
 2) La "C. Memoria" numna 1640, ils 22 d'Avrel. pag. 245. Quella ba-

<sup>2)</sup> La "C. Memoria" numna 1640, ils 22 d'Avrel, pag. 245. Quella baselgia ei barschada giu tochen sin ils mirs 1799, ils 6 de Matg ed ils caputschiners han turnau a baghiar si ella.

<sup>3)</sup> Avat Josef Desax de Muster senumnava avon Gion Bernard. Naschius 1600, spiritual 15 d'Avrel 1623. Dr. della teologia; Decan dil Capetel grond della Surselva e Canonic extraresidenzial. 1623—1639 plevon a Sunvitg, nua ch'el ha baghegiau la baselgia parochiala, sco era quella de Compadials. — Ei intraus en Claustra a Muster e fatg profess ils 11 de Fenadur 1640. Elegius sco Avat ils 10 d'October 1641 e benedius a Muri ils 17 de Nov. Mont cun Avat Beda de Faveras a S. Gagl tier la redunonza dils Avats, eis el vegnius tuccaus dalla daguota buca lunsch de Ragaz ed ei morts ils 12 de Matg 1642 e satraus a Faveras en baselgia gronda.

<sup>4)</sup> Quella convegnentscha denter la Claustra ed il Cumin ei vegnida fatga e sutascreta a Muri ils 15 de Zercladur 1648.

Credenz schrift wurden beyde von der Gemeindt od. Obrikheit der titel gegeben Unseren Hochweisen, Wohledlen, Gastrengen, schr[eiber] ware Florinus Jagmet. Diss Credenzschrift ist noch vorhanden.

1645, 1646 item 1656, 1657 ist diser Jacob Berchter der Gemeindt Disentis Landaman gewesen.

item der Gemeindt Lanschreiber 1) laut viler schriften.

item geschworner laut dess H. Apt Augustin zeügnuss.

1653 hat er dem H. Apt Adalberto primo ein schöness grossess käss praesentiert.

1661 in der stritikheit wegen Alpegnia und Plaundefalles<sup>2</sup>) wird er gebraucht mit Landaman Balliel Bartli.<sup>3</sup>)

[58] 1653 hat Adalbertus Primus den H. Landaman Jacob Berchter zum mitag mahl eingeladen in Convent hinein, welcher alss dan dem Convent 2 mass Ehrentrunkh praesentiert hat, dan ess zurselben Zeit gar wenig Religiosen wahren.

1668. 21 Septembris ist H. Landaman Jacob Berchter von Jhro Fürstlichen Gnaden Adalberto 2 do zum mitag mahl mit ihm eingeladen worden.

1670. 9 Hornung ist H. Landaman Jacob Berchter in Fassnacht in Convent zum mitag eingeladen worden und sein Sohn Joannes.

observada. En lur brev credenziala ei vegniu dau dal Cumin u Suprastonza a domisdus il tetel: Sabis, Nobels, Beinditgai; Scarvon fuva Florin Jagmet. Quella scartira credenziala exista aunc ussa.

1645, 1646 sco era 1656 e 1657 ei quei Giachen Berchter staus Mistral dil Cumin della Cadi.

Item Scarvon de Cumin tenor biaras scartiras.

Item Gerau tenor attestat ded Avat Augustin.

1653 ha el presentau in grond e bi mignuc (mignuca?) agl Avat Adalbert I.

1661 ella dispeta pervia della alp Lumpegnia e Plaun de Fallas vegn el tratgs neutier cun Mistral Barclamiu Balliel.

1653 ha Adalbert I. envidau en Mistral Giachen Berchter a gentar el convent, che ha lura presentau 2 masiras vin d'honur al convent, schinavon ch'ei fuva da gliez temps mo paucs religius.

1668, ils 21 de Settember, ei Mistral Berchter vegnius envidaus en da Sia Grazia Adalbert II a gentar cun el.

1670, ils 9 de Fevrer, il tscheiver ei Mistral Giachen Berchter vegnius envidaus en cun siu fegl Gion a gentar el convent.

<sup>2</sup>) Lumpegnia e Plaun de Fallas, in alp ed in mises sur Faltscharidas

si, ch' auda presentamein alla familia Gion Berther a Muster.

<sup>1)</sup> Tenor la convenziun de 1648 haveva il Scarvon de Cumin de survir schibein al Cumin, sco era alla Claustra..., è perquei dei in scrivont schi ditg sco el ei ent il offici, star à casar à Muster ent'il vitg, sco toccan sin quest temps ei adina stau l'isonza." Da cheu deriv'ei, che plirs Scarvons ein lu restai per adina a Muster.

<sup>3)</sup> Barclamin Balliel de Muster, fegl de Landrechter Giachen Balliel, ei staus Mistral 1654 e 1655; † 1686.— "H. Landrichter Jacob de Balliel und seine Vor Eltern waren gebürtig von Thawetsch." Br. pag. 104.

1658 den . . . hat H. Landaman Jacob Berchter die Petition in Convent gethon gar schön für den Paulo Reütiman welcher nach der profession P. Placidus Reütiman genent worden. 1)

1669. 16 Juny hat er wider die Petition gethon in Convent vor dass Capitel für den Melcher. od Joachim Coray gethon, welcher nach seiner Profession P. Ursicinus Coray genent worden.

1656. 21 may ist von Adalberto 2 do gen Thawetsch geschikht worden den Pfahrer al-

dorten zu erwehlen. 2)

NB Dise seind zwar kleine pagatellen, auss welchen doch zu erkennen ist, dass diser Landaman Jacob Berchter dess Klosterss guother fründt gewesen seve.

1650, den 8 Wintermonath ist H. Landaman Jacob Berchter alss beysizer mit anderen 2 von Disentis gen Waltenspurg gangen alss aldorten Criminal ware. 3) auss dem schwarzen buoch von Waltenspurg fol. 287.

[59] 1635 ware sein erste Frau die Ehlige Dochter Anna dess H. Podestatss, und Landamanss Bartholome de Turre von Dardin.4)

1649 nach dem tod der ersteren ware sein Ehlihe Frau Maria

1658, ils . . . ha Mistral Giachen Berchter fatg zun bein la petiziun el convent per Paul Rüttimann, ch' ei vegnius numnaus suenter il profess P. Placi Rüttimann.

1669, ils 16 de Zercladur, ha el puspei fatg la petiziun el convent avon il capetel per Melchior ne Giohen Coray, ch' ei vegnius numnaus suenter siu profess P. Ursicin Coray.

1656, ils 21 de Matg eis el vegnius termess dad Adalbert II a Tujetsch per leger ora leu il

plevon.

NB. Quei ei zvar mo pintgas bagatellas, ord las qualas ins sa denton tonaton enconuscher, che quei Mistral Giachen Berchter seigi staus in bien amitg della Claustra.

1650, ils 8 de November. ei Mistral Giachen Berchter serendius sco assessur cun dus auters de Muster ad Uors la Foppa. essent leu dertgira criminala. Ord il «Cudisch Ner» ded Uors fol. 287.

1635 eis el maridaus per la emprema ga cun Anna, feglia legit. de Podestat e Mistral Barclamiu de Turre de Dardin.

1649, suenter la mort de sia emprema dunna, eis el maridaus

2) Vegniu elegiu Dr. Andriu Decurtins = im Hoff, ch'ei staus plevon a Sedrun 1656-1672. Siu antecessur ei stau, sco enconoschent, Dr. Math.

4) Mistral 1615 e 1616; Podestat a Trahona 1619 e 1639, † 15 de Dec.

1666.

<sup>1)</sup> Sco ei semuossa ord pliras notizias de nies manuscret, er'ei usitau pli da vegl, ch' in giuven, che leva intrar en Claustra, vegneva recommondaus mintgamai al ven. Capetel entras in commensurau plaid ded ina aulta personalitat laica.

Sgier. La pervenda entscheiv'a Tujetsch cun s. Geri.

3) 1734, ils 28 d'Avrel (Mohr, Regesten 20 de Matg) ha la Claustra, suenter differentas dispetas, desistiu da sia jurisdicziun en fatgs civils e criminals a Waltensburg, denton buc ad Andiast, Ruaun e Siath; ella ha cediu sia casa, nuegl e curtin, privilegis e libertats als de Waltensburg per la summa de 5500 fl. de pagar cun ina ga, ne per 6000 fl. en ratas. Resalvau fuv'ei denton per adina agl Avat il tetel: Signur de Jörgenberg.v. Md. archiv claustr.

die Dochter dess H. Landrichter Conradin von Castelberg, welche nach absterben seiness Ehemanss Landaman Jacob Berchter dem Kloster Disentis 60 R vermacht hat mit diser Condition, dass 30 privilegierte hl Messen gelesen sollen werden.

item hat dise 10 R der Kirchen zu st Joannes und s Aga-

tha 1) vermacht.

1671 den 1. Novembris hatte H. Landaman Jacob Berchter der Kirchen zu st Joannes Baptista in Campo R 700 vermacht, welche Ihr Fürstl Gnaden Bischof Udalricus de Monte 1683. 16 Juny bis 70 R dispensiert. <sup>2</sup>)

1676. den 25 Septembris ist H. Landaman Jacob Berchter in 60 iahr seiness Alterss zu Walenza in Welschland in beysein seiness Sohness Joannis Baptistae Berchter <sup>3</sup>) durch krankhheit in dem betth nach deme Gottlob mit allen heyligen sacramenten versechen gewesen, von diser Welt geschiden, und mit grossen Ehren, und nach kriegss brauch zur erden bestattet worden.

Allhier zu Disentis hat man den 3. od 30 gehalten 1676 den 26 8bris alwo bey st Joannes 24 Messen gelesen worden under welche gewesen seindt D. Decanus Joannes de Turre, sein Nepot Ludovicus Jagmet, D. Mathias Cavaza et D. Mathias Camenisch, D. Balthasarus, die andern od Capuciner od Benedic-

cun Maria, feglia legit. de Landrechter Conradin de Castelberg, la quala ha fatg si suenter la mort de siu mariu Mistral Giachen Berchter alla Claustra de Muster 60 R. cun la condiziun, ch' ei deigi vegnir legiu 30 s. messas privilegiadas.

Item ha quella fatg si 10 R. alla baselgia de s. Gions e de

s. Gada.

1671, 'gl I. de November, haveva Mistral Giachen Berchter giu fatg si alla baselgia de s. Gion Battesta a s. Gions 700 R., dals quals Sia Grazia Prenci-Uestg Duri de Mont ha dispensau ils 16 de Zercladur 1683

entochen sin 70 R.

1676, ils 25 de Settember, ei Mistral Giachen Berchter spartius da questa veta en ina vegliadetgna de 60 onns a Valencia en Spagna en preschientscha de siu fegl Gion Battesta Berchter en consequenza dina malsogna en letg, suenter esser staus provedius, Dieus seigi ludaus, cun tuts sogns sacraments (dils moribunds), ed ei vegnius satraus cun gronda honur e tenor usit d'uiara.

Cheu a Muster han ins fatg messas dil tierz 1676, ils 26 de October, nua ch' ei 'gl ei vegniu legiu 24 messas a s. Gions; denter ils spirituals presents sesanflavan: Decan Gion de Turre, siu nefs Ludivic Jagmet, Mathias Cavaza, Mathias Camenisch, Balthasar (de Anthonys), ils auters fuvan u caputschiners ne

La baselgia de s. Gada ei baghiada da Avat Pieder de Putnengia 1420.
 L. Laweilen aber die kirkhe nit mangelte, hat der Bischoff nur R 70 lassen gelten." Br. pag. 369.

<sup>&</sup>quot;) Gion Battesta, fegl de Mistral Giachen Berchter, ei staus en survetsch Venezian e ha battiu silla mar Nera encunter ils Tercs. Ei morts dad ina malsogna 1689.

tiner, und andere Weldliche Geistliche. item 2 fratres zur music dan man hat dass gross Ampt figuriert mit der music. 1 sackh salz von 16 qna.

[60] Dem Loblichen Convent hat her Podestat Joan Berchter sein H. Sohn 4 Mass Wein praesentiert etc. wegen der Music.

item hat den 23 8bris R. P. Maurus Catharin ein Mess für Landaman Jacob Berchter gelesen in Kloster

item den 26 8bris hat P. Maurus Catharin ein privilegierte Mess gesungen an einem Montag für H. Landaman.

1677, den 7 7bris hat man dass Jahrzeit gehalten für obigen H. Landaman Jacob Berchter, bev sanct Joannes 23 Messen allwo 9 Priester auss dem Kloster, 2 Capuciner, item H. Decan Joan de Turre, 1) H. Canonic Schyer, 2) H. Joan Busch, 3) H. Petrus Caduff, 4) H. Mathias Cavaza, H. Mathias Camenisch, 5) H. Balthasarus de Antonys, 6) H. Ludovicus Jagmet, 7) H. Petrus Cadurisch, 8) H. Petrus Calenberger, 9) H. Gion Genelin, 10) H. Paulus de Rungs. Die music wie in vorigen iahr. item 1 sag salz aussgegeben, item in vorigen jahr hat sein Sohn H. Podestat 30 Messen nach altem brauch lassen lesen! vide P. Maurum Catharin.

Gott seye seiner, und aller Christglaubigen Seelen Barmherzig. Er auch erfahren müossen dass wir durch vilen trüobsaalen müossen in dass himelreich hi-

benedictiners ed auters spirituals seculars. Item dus fraters pervia della musica, schinavon che la messa gronda ei vegnida celebrada cun musica figurala. In sac sal de 16 curtaunas (ei vegnius partius ora almosna).

Al ludeivel convent ha Podestat Gion Berchter, siu fegl, presentau 4 mesiras vin etc.

pervia della musica.

Item ha R. P. Maurus Cathrin legiu ils 23 d'October ina messa en Claustra per Mistral Giachen Berchter.

Item ha P. Maurus Cathrin cantau ils 26 d'October ina messa privilegiada sin in glen-

disdis per il Mistral.

1677, ils 7 de Settember, han ins teniu il caudon per il sura numnau Mistral Giachen Berchter, nua ch' ei 'gl ei vegniu legiu 23 messas a s. Gions, ed ei fuva present: 9 paders della Claustra, 2 caputschiners; item Decan Gion de Turre, Canonic Schver, Gion Busch, Pieder Caduff, Mathias Cavaza, Mathias Camenisch, Balthasar de Antonys, Ludivic Jagmet, Pieder Cadurisch, Pieder Calenberger, Gion Genelin, Paul de Rungs. La musica (ei stada) sco igl onn vargau. Item eis ei vegniu dau ora in sac sal. Item ha siu fegl Podestat schau leger tenor vegl usit 30 messas igl onn vargau. Mira P. Maurus Cathrin.

Dieus seigi misericordeivels cun el e cun las olmas de tuts cristifideivels! El ha era stoviu experimentar, che nus stoveien intrar el reginavel de Diu tras

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Plevon a Trun. <sup>2</sup>) Gion Sgier, plevon a Sedrun, nevs de Mathias Sgier. <sup>3</sup>) Plevon a Breil. <sup>4</sup>) Plevon a Schlans. <sup>5</sup>) Caplon a Trun. <sup>6</sup>) Caplon a Sumvitg. <sup>7</sup>) Caplon a Rueras. <sup>8</sup>) Plevon a Medel. <sup>9</sup>) Caplon a Selva. <sup>10</sup>) Caplon a Sumvitg.

nei

gehen. Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.

Weilen H. Landaman Jacob Berchter seinen hl Patronen in hochen Ehren hatte, hat er in seinem nahmen den Hans la Bolognia auss Sumvixerthall gen St. Jacob in Galitia gewahlfahrten geschikht, er selber der bilgram

hat gesagt.

[61] Sein Andacht hat sich sechen lassen, dass er der kirkhen zu St Joannes R 700 vermacht hatte wie oben. sonder in dem selbigen brieff, welche er dem R. P. Hypolito 1) zugeschikht hatte, meldet er wan er nacher hauss komen werde, wolle er unser lieben Frau von Rosenkranz R 100 der kirkhen zu St Placi R 200. dem lieben Gottshauss Disentis R 300 vermachen, weilen er und seine Vorfahrer vil guotss empfangen. dise brieffen seindt vorhanden.

Ess ist auch ein rodel vorhanden welchen er geschriben da die kirch gebauet wurde dess aussgebenss da er Vogt war. 1646 hat er ein guothe rechnung diser Vogtey vor denen Raadtss H gegeben, wie diss geschriben ist.

1671. in Julio hat er, und sein Frau schwester Greta, H. Str. Martin Fontana Frau R. 24000<sup>2</sup>)

geerbt gehabt.

biaras tribulaziuns. — Lai buca surventscher tras il mal, anzi surventscha il mal tras il bien. Rom. 12, 21.

Cunquei che Mistral Giachen Berchter teneva zun ault siu s. Patrun, ha el termess il Hans la Bolognia della Vall-Sumvitg en siu num a sogns a s. Giachen en Galizia. Il pelegrin sez ha detg.

Sia devoziun ei buca mo semussada cheutras, ch' el ha giu fatg si 700 R. alla baselgia de s. Gions, sco detg sura, mobein era en quella brev, ch' el ha termess al P. Hipolit, fa el de saver, curch' el vegni a casa, vegli el far si a Nossadunna dil s. Rosari 100 R., alla baselgia de s. Placi 200 R., alla cara Claustra de Muster 300 R. havent el e ses perdavonts retschiert bia bien. Quella brev exista aunc ussa.

Ei exista era in rodel sur las expensas, ch' el ha scret curche la baselgia ei vegnida baghegiada essent el ugau. 1646 ha el dau giu in bien quen sur quell' ugadia als signurs cussigliers, sco ei stat scret.

1671, il Fenadur, ha el e sia sora Margreta, dunna de Str. Martin Fontana, giu artau 24000 R.

<sup>1)</sup> P. Hipolit O. Cap. era da quei temps plevon a Muster. Ils P. P. Caputschiners, ord la provincia de Brescia, han pastorau a Muster dalla fin de December 1648—1818 entschatta de Matg. Enteiter quels onns han els baghiau sin territori de Muster 8 sche buca 9 baselgias ne caplutas. Igl emprem plevon Caputschin ei stau P. Adeodat, il davos P. Domeni. Immediat avon ils P. P. Caputschiners han spirituals seculars pastorau a Muster.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Egl original stev' ci all' entschatta R. 8000. Silsuenter ei vegniu corregiu e scret R. 18000 e lu tratg atras e scret sutvia 24000. Ell' apologia stat ei scret R. 14000. — Sin pag. 447 stat ei scret: "Dise zwey gebrüder (Jacob e Greta) hat von ihrem Vater seeligen H. Grossweibel Joan Berchter R. 24000, dice vier und zwanzig tausend geerbet."

# Apologia, od. Schuzschrift für H. Landaman Jacob Berchter. 1)

Ess hat mich seher verwunderet, dass H. Apt Adalbertus 3 de funs dess Klosterss Disentiss hat dorfen in seiner Synopsi, od. kurzer erzehlung der ganzen Histori dess Kloster Disentiss an den 1656, iahr schreiben dass Landaman Jacob Berchter habe mit einem messer die Bullam Urbani 8. auff der Gemeindt an Pfingsten montag durchstohen in welcher begriffen waren dass 18 Pfareyen under den Apt solten sein, wie sie under dem H. Bischoff alss ihren Visitator waren. Welchess mihr wunderlich vorkhomen indeme ich vilmohlen gelesen dass dieser ein gar guotor frundt dess Klosterss gewesen underm Apt Augustino stöklin, Apt Josepho, Adalberto 1 und 2 do. 2) hab also mit gedult diss übersechen, und übertragen müessen, biss dass ich die Ephemerides R. P. Mauri Cantrin Decani dess Fürstlichen Klosterss Disentiss, welcher Notarius Apostolicus, und Caesareus gewesen ist, und andern schriften, und rationes, od. Ursachen gefunden, auss welchen abzunemen dass ess nit also seye.

[143] Under dem Bischoff zu Chur H. Joan Flugio von Aspermondt, <sup>3</sup>) hatte dass Bistum so vil schulden dass der Bischoff von denen selbigen sich loss zu machen und dieselbige zu bezahlen

### Apologia ne scartira en defensiun de Sgr. Mistral Giachen Berchter.

Ei 'glei curdau si a mi zun fetg, che Adalbert III de Funs, Avat della Claustra de Muster, ha astgau scriver en sia Synopsis, u Cuorta Memoria della historia della Claustra de Muster, concernent igl onn 1656, che Mistral Giachen Berchter hagi glendisdis Tschuncheismas sin Cumin tagliau en tocs cun in cunti la bulla de Papa Urban VIII, enten la quala ei era conteniu, che 18 pleivs deigien esser sutamessas agl Avat, sco ellas fuvan vivon sutamessas agl Uestg, lur visitatur. Quei ha pariu curios a mi, havent giu legiu bia ga, che quel seigi staus in tuttavia bien amitg della Claustra sut ils Avats Augustin Stöcklin, Josef, Adalbert I. e II. Jeu hai pia stoviu surfierer e surpurtar quei cun pazienzia, entochen ch' jeu hai anflau il diari de P. Maurus Cathrin, Decan della Principala Claustra de Muster, ch' ei staus Notar Apostolic ed Imperial, ed autras scartiras e rischuns, ord las qualas ins sa concluder, ch' ei seigi buca stau aschia.

Sut igl Uestg de Cuera, Gion Flugi d' Aspermont, haveva igl uestgiu aschi bia deivets, ch'igl Uestg ha, per vegnir libers da quels, e saver pagar quels, supplicau Sia S. Papa Urban VIII

<sup>1)</sup> Br. pag. 142—159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Augustin Stöcklin ei staus Avat 1634—1641; Josef de Sax 1641—1642, strusch 7 meins; Adalbert I. Bridler 1642—1655; Adalbert II. de Medell 1655—1696.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gion VI Flugi d'Aspermont, Uestg de Cuera 1636-1661.

von Ihro heylikheit Urbano 8 umb erlaubnuss angehalten etliche Pfareyen zu verkauffen, hat

1637. den 2 may ware dise erlaubnus durch einen Bullam Generalem von Urbano 8 Barberino dem Bischoff gegeben. 1)

1643. 5 augsten ware obige Bulla durch anhaltung dess Päbstlichen Nunty Farnesy wieder confirmiert von Urbano 8.

1644, den 17 8bris hat der neue Pabst Innocentius 10 Panphilius ein Remer, widerumb gebotten dass die Bulla Urbani 8tavi solle

gehalten werden.

1655, hat Alexander 7mus Chisius widerumb dise Bullam confirmiert, und dem Päbstlichen Nuntio Friderico Borromeo befohlen inss werkh zu stellen. vide 1mam part: arch fol 803. 2)

. 1660. 11 January nach allen verloffenen streitikheiten hat Alexander 7 ein ander Bullam für dem Kloster Disentiss gegeben welche iezt beobachtet wird, wegen volliger Exemption von dem Bistumb Chur. [144]

1655 in herbst hat der Pabstliche Nuntius Fridericus Borromeus dem Apt von Einsideln p R 6000 verkauft, dem Apt von Pfeffers auch etliche, welcher solte R 4000 geben, aber hat die Pfareyen nit wollen annemen, ide puder vender entginas pleivs.

1637, ils 2 de Matg, ei pia quella lubientscha vegnida dada agl Uestg da Urban VIII Barbarino entras ina bulla generala.

1643, ils 5 d'Uost, ei la sura bulla puspei vegnida confirmada da Urban VIII sin supplicar dil Nunci Apostolic Farnesi.

1644, ils 17 d'October, ha il niev Papa Innocens X Pamfili, in Roman, puspei commondau, che la bulla d'Urban VIII deigi vegnir exequida.

1655 ha Alexander VII Chigi puspei confirmau quella bulla e commondau al Nunci Apostolic Frideric Borromeus, che ei deigi vegnir exequiu. (Mira I. part digl archiv fol. 803.)

1660, ils 11 de Schaner, stau finiu tuttas dispetas, ha Alexander VII dau in' autra bulla alla Claustra concernent la totala exempziun dagl Uestg, che vegn observada ussa.

1655, 'glatun, ha il Nunci Apostolic, Frideric Borromeus, vendiu agl Avat de Nossadunnaun per 6000 R., agl Avat de Faveras era entginas, che dueva pagar 4000 R., il qual ha denton buca voliu surprender las

<sup>1) &</sup>quot;Ipso anno (1637) facta fuit Conventio quaedam multis Conditionibus inter Johannem Episcopum Curiensem, et Abbates Bedam Fabariensem et Augustinum nostrum Disertinensem, ratione diversarum Parochiarum. Actum Fabariae die 27. Junii, Anno 1637." Synopsis.

<sup>2) &</sup>quot;Actum Curiae in Arce Palatii Episcopatus Curiensis, Anno à Nativitate Domini 1655 die 28 Septembris." Synopsis.

tem dem Apt von Mariae Berg <sup>1</sup>) in Engadin, diser solte R 6000 geben. Diser hat die Pfareyen auch nit annemen wollen. <sup>2</sup>)

Also hat Fridericus Borromeus gezwungen dass der newe Apt Adalbertus de Medell hat müessen 18 Pfareyen annemen, und für solchen R 2000 geben. Er hat auch die Bullam empfangen, und den 4 8bris 1655, wider nacher Disentiss komen dan er zu Chur von Ihme gewichen worden 29 7ber nach 2, od. 3 wochen hat Adalbertus 2dus alle Priester obiger Pfareyen zusaamen beruoffen und die Bullam gezeigt, krafft dessen sie hin füro müossten under dem Apt von Disentiss sein. als wie sie gewesen undern Bischoff, also haben die Priester gesagt sie wollen beratschlagen, was sie wollen thuon. [145] Nach deme sie berahtschlagen haben sie noch Ja. noch Ney gesagt, und seindt nacher haus gangen. Underdessen hat den tit. H. Bischoff seher gereuet, dass die Pfareyen solten den Apten von Disentiss verkauft werden, und deswegen ist er vorkhomen dass dass gelt nit solte gelichen werden dem Kloster, aber der Legat. hat doch zu gesprochen dass der H. Landrichter Conradin Castelberg, und H. Landaman Florin Jagmet die R 2000 solten lichen dem Apt Adalbert 2do dise Pfarey zu kaufen. haben also gelichen R 2000.

1655 in disem iahr in 13 november ist Adalbertus 2dus gen pleivs; medemamein agl Avat de Marienberg en Engiadina (el Tirol); quel havess doviu pagar 6000 R., mo ha era buca voliu surprender las pleivs.

Pia ha Frideric Borromeus sforzau il nievelegiu Avat Adalbert de Medell, ch'el ha stoviu acceptar 18 pleivs e dar per suenter 2000 R. Era ha el retschiert la bulla ed ei returnaus ils 4 d'October 1655 (da Cuera) puspei a Muster, suenter esser staus benedius dal Nunci sco Avat ils 29 de Settember. Suenter duas ni treis jamnas ha Adalbert II clomau ensemen tuts spirituals dellas pleivs sura nomnadas e ha mussau la bulla, en vertit della quala els hagien dacheunaven de star sut agl Avat de Muster, sco els seigien stai sut agl Uestg. Cheu han ils spirituals detg, ch'els veglien prender plaid e cussegl, tgei ch' els veglien far. Suenter haver giu priu plaid e cussegl, han els detg ni ge ni na ed ein serendi a casa. Denton ei igl Uestg staus zun enriclaus, che las pleivs duessien vegnir vendidas Avat de Muster ed ei perquei prevegnius, ch'ils daners deigien buca vegnir empristai alla Claustra, mo il Legat (Nunci) ha tonaton animau, che Landrechter Conradin Castelberg e Mistral Florin lagmet deigien empristar ils 2000 R. agl Avat Adalbert II per saver cumprar quellas pleivs. Els han pia empristau 2000 R.

1655. Quei onn, ils 13 de November, ei Adalbert II se-

¹) Buca "Münster", sco ei stat scret ella Cuorta Memoria pag. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ina remarca Br. pag. 148 di: "1641 hat Auditor Joan baptista Bozeta die pfareyen auerboten p R. 16000 denen Klöstern."

Lucern gangen zum H. Legat, zubeklagen, dass die H. Priester nit wolten der Bulla nachkhomen, <sup>1</sup>) Underdessen ware deme zu wider, das die Pfareyen nit solten dem Kloster verkauft werden der Bischoff, der Thum Probst Christophorus Mor, Vicari General Mathias Schier, <sup>2</sup>) und weilen H. Joannes de Turre von Thruns sich daffer darwider gesezt hat, ist er von Bischoff und anderen gelobt worden und Vicari forani gesezt worden, und hernach auch Canonicus worden. <sup>3</sup>)

[146] Also haben die Widersachere Priester dass volg alless falschlich informiert, dise Bulla seye wider der Gemeindt freyheit, dass sie widerumb werden underthanig sein wie vor zeiten, dass sie müessten nit allein die Zehende geben, sonder auch den Zehenden und Zinss etc. von allen sachen.

ien sachen.

Deswegen ein grossess wesen, vil murmlenss, hass, misgunst, zwitrachtungen etc. in der Gemeindt entstanden.

1656. hat der Bischoff deswegen ein brieff an den regierenden H. Landaman Jacob Berchter <sup>4</sup>) geschriben disess zu verhindern.

An Pfingsten Montag aber da die ganze Gemeindt versamblet rendius a Lucern tier il Legat per selementar, ch' ils signurs spirituals veglien buca corrispunder alla bulla. Dafertont fuv' igl Uestg encunter, che las pleivs deigien vegnir vendidas alla Claustra, ed era Domprobst Cristoffel Mohr, Vicar General Mathias Sgier, e cunquei che Gion de Turre de Trun ei semess ferm encunter quei, eis el vegnius ludaus dagl Uestg e dad auters e vegnius numnaus Vicari episcopal e pli tard era Canonic.

Cheu han ussa ils spirituals, ch' eran encunter, informau il pievel totalmein fauls e detg, che la bulla seigi encunter la libertat dil Cumin, ch' els daventien puspei subdits sco avon temps, ch' els stoppien buca mo dar la dieschma (ordinaria), mobein era la dieschma ed il tscheins per tuttas caussas etc.

Ord tal motiv eis ei naschiu el Cumin in grond secunfar, bia murmignem, hass, squidonza,

malperinadats etc.

1656 ha ord tala rischun igl Uestg termess ina brev al Mistral regent Giachen Berchter per impedir quei.

Glendisdis Tschuncheismas denton, nua ch'igl entir Cumin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Remarca digl original: "Vide den ersten theil dess archivs ein geistliche betroung an die Priester 1655-13 november von Nuntio gegeben, fol. 809."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dr. Mathias Sgier da Ruschein, n. 1622, ha studiau a Milaun e Roma. Spiritual 3 de Fevrer 1642. Ei staus da 1642 entochen 1656 plevon a Sedrun: 1656—1664 Domcustos; 1664—1687 † Domdecan. Cfr. Tuor Chr., Reihenfolge der residierenden Domherren in Chur 1905. — Ei maunc'aunc adina ina biografia sur Dr. M. Sgier, quella marcanta personalitat grischuna!.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joannes de Turre da Trun, n. 1614, plevon a Trun 1637—1687; ha resignau: Canonic, Vicari e Decan dil Capetel. † 14 d'Avrel 1691 a Trun e satraus leu en baselgia sper igl altar de s. Gion.

<sup>4)</sup> Jacob Berchter ei vegnius elegius sco Mistral pér ils 5 de Zercladur 1656. Avon fuva Barclamiu Balliel de Muster Mistral e buca Deflorin, sco Carnot pretenda, "Schlichte Geschichten" pag. 236.

ware, ist H. Vicar General <sup>1</sup>) Mathias Schier von H. Bischoff desentwegen geschikht worden, disess zu verhinderen, indeme nun die Pauren falschlich underichtet worden, haben selbige mit denen H. mit allem gewalt wollen, dass die Bulla ihnen solte eingehändiget werden, oder sie wöllen die selbige bullam selber mit gewalt auss dem Kloster abholen, und haben vil übelss getrohet.

[147] durch solches schreyen, und throungen ist Adalbertus Apt gezwungen zu versprechen die Bullam ihnen einzuhändigen, iedoch mit diser condition dass dieselbe Bulla in einem papir eingewiklet dem H. Joanni de Turre, und Christian Jagmet <sup>2</sup>) solle eingehändiget werden, und dieselbe sollen sie nit aufthuon biss noch etlichen tagen, da die Gemeindt von ineanderen seye. und nach annemung solcher conditionen, hat der Apt Adalbertus 2dus den P. Benedictum Gässler <sup>3</sup>) von der

fuva seredunaus, ei Vicari General Mathias Sgier vegnius termess dagl Uestg per impedir quei; cunquei ch' ils purs eran vegni informai faulsamein, han quels ensemblamein cun ils signurs garegiau cun tutta forza, che la bulla deigi vegnir extradida ad els, ne ch' els vomien sez cun forza per ella sin Claustra e han smanatschau bia mal.

Entras tal grir e smanatschar ei Avat Adalbert staus sforzaus d'empermetter de consignar la bulla a lur mauns, denton culla condiziun, che quella bulla vegni consignada, zugliada en in pupi, a Gion de Turre (plevon a Trun) e Christian Jagmet (plevon a Medel) e ch'els astgien arver si quella per suenter enzaconts dis, nua ch'il Cumin seigi in ord lauter. E havent acceptau quellas condiziuns, ha Avat Adalbert II termess P. Benedetg Gessler dal plaz Cumin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Il num Vicari General, che vegn avon differentas gadas el vertent manuscret, vul senza dubi dir ton sco delegau official en quella fatschenta. Sco anteriur ed erudit plevon de Tujetsch enconoscheva Dr. M. Sgier fetg bein las relazions della Cadi. Propi Vicari General della diocesa ei Dr. M. Sgier buca staus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Christian Jagmet (Jacomet) plevon de Medel 1649—1657.

<sup>3)</sup> P. Benedetg Gessler (Bislinger), ordinaus sacerdot ils 23 de Fevrer 1641, ha pia giu compignau Mons. Avat sin Cumin e buca P. Romanus, sco Carnot pretenda I. c. pag. 237. P. Roman Balliel ei daventaus spiritual pér 1659.

La presenta isonza dil magistrat della Cadi de serender avon Cumin en baselgia claustrala, nua ch' ei vegn clomau sura il s. Spert e dau la benedicziun dagl Avat, ei vegnida si pér cun 1881, nua che la Claustra ha desistiu de prender part officialmein dil Cumin. — Vivon fuv' ei usitau aschia: Fertont ch' il mistral regent legeva giu il quen de cumin de siu bienni, vegnev' ei termess ina deputaziun dil magistrat cun il "stab" ordavon sin Claustra per compignar giu "Sia Grazia Reverendissima". Compignaus per ordinari dal P. Decan compareva Monsgr. Avat, dent la benedicziun, enamiez il rin, fageva attents il pievel cun in commensurau plaid sin l'impurtonza dil present act ed admoneva el tier paisch e ruaus. Finidas las elecziuus vegneva igl Avat compignaus dal magistrat ell'abbazia, nua ch' ei vegneva porschiu in refrestg. Lura serendeva il magistrat en casacumin tier il communabel gentar. — Ils Avats de Muster, vivon ils signurs della Cadi ed ils promoturs dellas ligias e della libertat, legevan ora pli davegl il landrechter cul barun de Razen e cau

Gemeindt in Kloster hinaufgeschigt um die Bulla, welcher unversehenss ein brief in einem papir eingewiklet gefunden, hat vermeint dise Bulla seve hiereingewiklet, also hat er auf die gemeind hinab getragen, welche Adalbertus obigen 2 Priestern eingehändiget mit oben widerholten conditionen, und also ist dass Volg gestillet worden, und von einanderen gangen. Nach 2..3 tägen haben die Priester dass papir auf gethon, und gesechen dass nit die ware Bulla seve, sonder ein andere brieff von pergamend dess Doctoratus, so H. Adalbertus 2dus zu Rom wegen seine volbrachte studia überkhomen habe, und diser fehler ware onversechenss geschehen, sie aber haben vermeint man habe sie mit fliess betrogen, [148] berichten dessen also bald die herren, welche sich höchst betrogen vermeinten, haben von newen angefangen zu toben, und zu trhoen, der Apt solle die ware bullam einhändigen, od. sie wollen die selbe mit gewalt abholen, also hat der H. Apt mit obigen conditionen die ware eingehändiget. In disem jahr 1656 in Summer ist der H. Legat Fridericus Borromeus wider gen Chur komen, alss dan hat der Apt Adalbert von dem H. Joanne de Turre die Bullam zurukh begert, und hat überkhomen, welche der H. Apt dem H. Legat zu Chur inegehändiget, wie Er sie von Ihme empfangen hat.

Formalia P. Mauri Cathrin Bullam reddidit sicut aceperat aber

sin Claustra per la bulla, il qual ha senza fraud anflau ina brev zugliada en in pupi e, manegiont che quei seigi la bulla zugliada en, ha purtau pia quella giu sin Cumin, la quala Adalbert ha surdau als dus sura numnai spirituals cun renovar las sura condiziuns ed aschia ei il pievel vegnius calmaus ed ei ius in ord lauter. Suenter dus ni treis dis han ils spirituals aviert si quei pupi e viu, ch' ei era buca la vera bulla, anzi ina autra brev de pergament, dil doctorat, che Adalbert II haveva giu retschiert a Roma havent giu absolviu leu ses studis. Ouei sbagl era daventaus senza fraud, fertont ch' els han cartiu, ch' ei seigi daventau la posta. Cuninaga han els relatau quei als signurs, ch' ein secarti ded esser vegni enganai sil pli ault grad, han entschiet danovamein a sesfar e smanatschar, ch'igl Avat dei dar ora la dretga bulla, ne ch' els vegnien per ella cun la forza. Cheu ha igl Avat extradiu la vera bulla sut las sura condiziuns. Quei medem onn 1656, la stad, ei Legat Frideric Borromeus puspei vegnius a Cuera e cheu ha Avat Adalbert domondau anavos la bulla da Gion de Turre ed el ha era retschiert quella e ha remess ella al Legat a Cuera, sco el haveva giu retschiert ella dad el.

Ils plaids, sco P. Maurus Cathrin scriva, ein: El ha turnau

de Sax; els concedevan al nievelegiu mistral igl Jus gladii, quei vul dir; pussonza de giudicar caussas criminalas; els presidiavan el "bundstag" a Trun. Dellas deliberaziuns dil magistrat della Cadi han ils Avats priu part tochen 1847.

er hatte ganz, und unverlezt empfangen, so hat er auch ganz unverlezt, und nit durchstochen widergeben. Von denen R 2000 seindt nur R 800 zurukh dem Kloster gegeben worden, und der Legat hat ein besondere Bullam von Alexandro 7 erlangt dass dass Kloster vollig von dem Bistumb Chur eximiert seye, welche jezt observiert wird.

1660. 11 Jenner 1) ist dise bulla gegeben worden von Alexander 7.

anavos ella grad sco el haveva giu retschiert. El haveva denton giu retschiert ella entira ed intacta, ed aschia ha el era returnau ella perfetgamein intacta e buca tagliada en tocs. Da quels 2000 R. ein mo 800 R. vegni turnai anavos alla Claustra ed il Legat ha obteniu ina speciala bulla da Alexander VII, che la Claustra seigi totalmein exempta dagl uestgiu de Cuera, sco ei vegn ussa observau.

1660, ils 11 de Schaner, ei quella bulla vegnida dada dad

Alexander VII.

[149] Ess folgen nun die Ursachen warum ess nit zu glauben dass Landaman Jacob Berchter die Bullam Urbani 8 mit einem Messer durchtohen habe.

1. Ess flegen alle, so die Jahr-

Ei suonda ussa las rischuns, pertgei ei 'gl ei buca de crer, che Mistral Giachen Berchter hagi tagliau en tocs cun in cunti la bulla de Urban VIII.

I. Tuts, ton giuvens sco vegls,

1) Quei datum sereferescha senza dubi mo sin la bulla sezza de Alexander VII. — Sco la "Synopsis" scriva ei gia ils 26 (recte 16!) d'October de quei medem onn 1656 vegniu fatg ina nova convenzium da quellas vards denter igl Uestg e la Claustra. La "Cuorta Memoria", che dat buc en il datum, scriva sur la fin de quella turbulenta episoda pag. 253 il suondont:

"Vesent alura igl Illustrissim Nunzi Boromeus, che suenter aschia esser instigaus e passionadamein informaus il cumin pievel, fussi quel buca pli ni cun bein ni cun mal de lummiar, ch'el vegniessi suenter e stessi sut alla Claustra en staigl digl Uestg, sche ha quel sforzadamein enflau per necessari e bien de dar suenter. Aschia ei cun sia intervenzinn et aprobaziun da niev ensi vegnida faitga denter igl Uestg de Cuera et il Dum-Capetel ded ina, et igl Avat e la Claustra de Muster de lautra part ina nova Convenziun u Convenienscha, la quala ei stada sco cau suonda:

1. Oravon deigi esser confirmada puspei la totala exemptiun digl Avat, de ses Religius e della Claustra: et agl Uestg deigi il Jus ne Dretgs enten

las Pfarrias, alla Claustra incorporadas, esser restituius.

2. Sch'ils Religius della Claustra vegniessen exponi e mess ora sin las Pfarrias, per quellas administrar, sche deigi ded ina part e da lautra vegnir stau della Convenziun, derschida si igl onn vargau denter igl Ordinari de Cuera et igl Avat de Weingarten.

3. Igl Uestg deigi alla Claustra et agl Avat, per haver cediu ils Dretgs e la Jurisdictium de quellas Parochialas, esser obligaus, de senza retardar

render fl. 800.

4. Entras questa Convenziun deigi dil rest esser prejuridau ne da novamein dau dretgs ne ad ina part ne a lautra, ne era buca ad enqualin auter, che havess enqual enteress lundergiu.

Questa Convenziun ei sil suenter entras suplicar dellas parts de Papa

Alexander VII vegnida aprobada e confirmada."

geschichten schreiben die Junge wie Alte zu verbesseren, und zu corigieren indeme sie auss mehreren büocheren bessere berichtung der sache überkhomen also hat der Cardinal Baronius vil Auctores corrigiert, doch hat auch disen der P. Joannes Mabillon corrigiert. Also ist nit zu sagen dass P. Adalbertus de funs Apt habe gelogen, od. etwass wüssendtlich falschlich geschriben, sonder mit aller ehrenbietkheit nit genugsame Wissenschaft der sach habe gehabt, und die Ephemerides R. P. Mauri Catharin nit gelesen habe sonsten wurde er solchess nit geschriben haben.

2. Was R. P. Maurus Cathrin<sup>1</sup>) geschriben ist war, weilen er zur selbigen Zeit schon 4 iahr, und mehr Profess in Kloster Disentiss ware, und da die gemeindt versamblet ware hat persöndtlich könen hören und sechen wie ess

auf der gemeindt ginge.

3. War aber auch R. P. Maurus ein Apostolischer, und kayserlicher Notarius, also ihme desto mehr zu glauben. dise seine iahr geschichten in ein kleinen buoch de anno 1655. et 1656. item ine ein grosses rothess buoch. fol 262.

[150] 4. hergegen da disess auf der Gemeindt geschehen ware der Apt Adalbertus de funs noch ein Junger knab von 10, od. 12, iahren <sup>2</sup>). und also nit auf der gemeindt gewesen, dass er habe sechen, od. verstehen wass ess geschache.

5. Die Synopsis, od. kurze beschreibung dess Gotthauss be-

ils quals scrivan la historia, han per moda de remediar e de correger survegnent els meglieras notizias della caussa ord divers cudischs. Aschia ha Cardinal Baronius corregiu biars aucturs, denton ei era el vegnius corregius da P. Gion Mabillon. Perquei san ins aunc buca dir, che P. Adalbert de Funs hagi detg manzegnas, mobein cun tut respect, ch' el hagi buca giu sufficienta enconoschientscha della caussa e ch' el hagi buca legiu il diari de R. P. Maurus Cathrin, aschiglioc havess el buca scret semigliont.

2. Quei che P. Maurus Cathrin ha scret ei ver, essent che el era da gliez temps gia 4 ne de pli onns profess ella Claustra de Muster, e fertont ch'il Cumin era seredunaus, ha el saviu udir e veser personalmein, co ei 'gl ei ju tier sin Cumin.

3. Ultra de quei fuva P. Maurus era in Notari Apostolic ed Imperial, pia ston ins era crer ton pli ad el. Sia cronica de 1655 e 1656 sesanfla en in cudisch pign; medemamein en in cudisch grond tgetschen fol. 262.

- 4. Encuntercomi fuva Avat Adalbert de funs, fertont che quei ei daventau sin Cumin, aunc mo in buob de 10 ne 12 onns, ed ei pia buca staus sin Cumin, ch' el havess viu ne capiu, tgei ch' ei 'gl ei daventau.
- 5. La Synopsis, ne Cuorta Descripziun della Claustra ha el

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. Maurus Cathrin ded Ursera, Econom e circa 20 onns Decan. † 22 de December 1696.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Avat Adalbert de Funs, da Muster-Acletta, ei naschius 1646, profess 1662, spiritual 1670, elegius avat 23 de Mars 1696, † 27 de Nov. 1716.

schreibung hat er erst 1696. geschriben, nemblich erst nach 40 jahren.

6. Weiss er nit in seiner Synopsi zu nambsen wass für ein Thumherr von Chur in nahmen dess Bischoffs auf der gemeindt erschienen seye, da doch P. Maurus Catharin Decan, austrukhelich schreibt dass der Vicari Generall Mathias Schier gewesen sey <sup>1</sup>)

7. Meldet er auch nit von dem Vicario foraneo Joan de Turre da doch diser auf der gemeindt zum Meisten darwider gewest ist.

8. Wan Landaman Jacob Berchter solchess unverschambt zu thuon, hetten ia disess könen weren die andere herren, wan sie so guthe fründt des Klosterss weren gewesen, alss Castelbergy, Turriani, Jagmeti, etc. NB. Wan Landaman Jacob Berchter nit guother fründt dess Klosterss were gewesen, so hatte er nit die 2 grosse büocher dess archiffs abgeschriben noch ihme hätte der Apt Augustin die originalia anvertrauet.

[151] 9. Wan er disess gethon hätte wurde er gewüslich bei dem H. Legaten anklagt sein worden, und darumben gestraft, aber solchess ist nit geschehen also muoss ess auch nit gewesen sein.

10. Da Alexander 7 die andere Bullam gegeben meldet er nich in sonderheit, dass einer od. anderer darwider sich gesezt habe, sonder allein, dass grosse Misverstandtnuss wegen voriger Bulla Urbani 8 etzwüschen H. Bischoff, Kloster Disentiss, und Gemeindt, gewesen seye.

scret pér 1696, numnadamein pér 40 onns suenter.

6. En sia Synopsis sa el buca numnar tgei Canonic de Cuera seigi comparius sin Cumin en num digl Uestg, fertont che P. Maurus Cathrin, Decan, scriva expressivamein, ch' ei seigi stau il Vicari General Mathias Sgier.

7. Fa el era buca menziun dil Vicari Episcopal Gion de Turre, fertont che grad quel ei staus il pli fetg encunter sin Cumin.

8. Sche Mistral Giachen Berchter havess propriamein voliu far enzitgei aschi impertinent, sche havessen ge ils auters signurs saviu impedir quei, sche els fussen stai aschi buns amitgs della Claustra, sco ils Castelbergs, Turrianis, Jacomets etc. NB. Sche Mistral Giachen Berchter fuss buca staus in bien amitg della Claustra, sche havess el buca scret giu ils dus gronds cudischs digl archiv ed aunc meins havess Avat Augustin confidau ad el las scartiras originalas.

9. Sch' el havess fatg quei, sche fuss el franc vegnius tgisaus tier il Legat e fuss vegnius censuraus persuenter, mo enzitgei semigliont ei buca daventau, pia sto ei era buc esser stau.

10. Curche Alexander VII ha dau l'autra bulla, di el buca sin speciala moda, che in ne l'auter seigi semess encunter, mobein soletamein, ch' ei seigi stau ina gronda malentelgentscha denter igl Uestg, la Claustra ed il Cumin pervia della bulla de vidavon de Urban VIII.

<sup>1)</sup> Mira pag. 24 e 25.

- 11. Wan ess anderst gewesen wäre, wurde er sich in diser Bulla in sonderheit beklagt haben.
- 12. Wan dise Bulla mit einem Messer durch stochen were, hätte P. Maurus Cathrin wol gesehen und gehört, und solchess geschriben, und hätte nit können schreiben dass Adalbertus 2dus dem H. Legat die Bullam habe eingehändiget, wie er sie empfangen hatte, reddidit qualem acceperat.
- 13. ess ist ia wie oben erzelt auf der gemeindt nit die rechte Bulla denen Priesteren gegeben worden, sonder nur ein pergamendt brieff des Doctoratus Adalberti 2di gewesen, so were doch nur diser, und nit die Päbstlich Bulla mit dem Messer durch stochen worden.
- [152] 14. Obschon alss regierender Landaman in namen der Gemeindt solche Bullam anzunemen darwider sich sezen müesste, und weilen er auch von H. Bischoff mit einem brieff darzu angemahnet worden, hat man doch nit gehört, oder gelesen dass einige guothe freündt in nahmen dess Klosterss sich darwider gesezt haben.
- 15. Wan die Bulla durchstochen worden, wird ess geschehen sein wie die Juden hatten gethon, da sie mit ihren schreyen, und wüeten den Pilatum gezwungen haben unseren H. zu creüzigen, also werden die Priester, Raadsherren, und die ganze gemeindt mit ihren schreyen, und wüeten ihren regierenden Landaman gezwungen haben die bullam zu brechen, od. er wurde gegen ihnen nit treü gewesen

- II. Sch' ei fuss stau autr' uisa, sche fuss el sedolius en quella bulla sin speciala moda.
- 12. Sche quella bulla fuss vegnida tagliada en tocs, sche havess P. Maurus Cathrin bein viu ed udiu e scret quei e havess buca saviu scriver, che Adalbert II hagi surdau la bulla al Legat, sco el hagi giu retschiert ella, «el ha returnau ella, sco el ha giu retschiert.»
- 13. Sco ei 'gl ei ge vegniu raquintau sisura, sch' eis ei sin Cumin buca vegniu surdau la dretga bulla als spirituals, anzi ei 'gl ei stau mo il diplom de pergament dil doctorat de Adalbert II, ed aschia fuss ensesez mo quel e buca la bulla papala vegnius tagliaus en tocs cul cunti.
- 14. Schege ch' el havess sco Mistral regent en num dil Cumin stoviu seriscuder d'acceptar (renconuscher) tala bulla e quei era schinavon ch' el fuva vegnius animaus leutier dagl Uestg entras ina brev, sche han ins tonaton buc udiu ne legiu, ch' auters buns amitgs hagien fatg encunter en num dil Cumin.
- 15. Sche la bulla ei vegnida tagliada en tocs, lu sei daventau sco ils gedius han fatg, curch'els han entras lur grir e smanatschar sforzau Pilatus de crucifigar Niessegner; ils spirituals, cussigliers ed igl entir Cumin han sin quella moda cun lur grir e smanatschar sforzau lur Mistral regent de tagliar en tocs la bulla, ne ch' el seigi buca fideivels ad els e buca segirs de sia veta.

sein, und seiness lebenss nit si-

cher gewesen sein. 1)

16. Weilen die Bulla Urbani 8 schon 1637 gegeben worden, warum hat sie inss Werkh in so vilen iahren nit megen gestellt werden under anderen H. Apten, und Landamanen. nemblich in 20 iahren?

[153] 17. Weilen die Bulla hat nit in vorigen iahren inss Werg gestelt können werden, noch die Pfareyen zu mantenieren wie ess dass Kloster bis dato praetendiert hat, hat dass Kloster selbst 1643 in der Composition die Pfareyen freiwiliklich cediert, dass die gemeindt Disentiss wegen wasfüreinen Pfahrherrn den sie wöllen annemen und auslesen, und dem Kloster haben sie allein das Jus praesentandi behalten. <sup>2</sup>)

- 18. Also ist ess nichts dardurch wider dass Kloster geschen, obschon man darwider gethon, und verderet hat, dass die Bulla zu nichten worden.
- 19. Wan 1656. die Bulla were von denen Priesteren, und Gemeindt angenomen worden, were ess nit lang, od. vil iahren darbey gestanden, in massen mit der

- 16. Sche la bulla d'Urban VIII ei vegnida dada gia 1637, pertgei eis ella buca vegnida exequida en aschi biars onns sut auters Avats e Mistrals, numnadamein en 20 onns?
- 17. Perquei che la bulla ha buca saviu vegnir messa en ovra ils onns avon, e perquei che las pleivs han buca saviu vegnir mantenidas, sco la Claustra haveva giu pretendiu entochen ussa, ha la Claustra sezza cediu libramein las pleivs ella composiziun de 1643, aschia ch' il Cumin della Cadi (resp. las vischnauncas) sa leger ora e prender si tgei plevon, ch' el vul, ed alla Claustra han ins mo resalvau il dretg de representaziun.
- 18. Aschia fuss ei (atgnamein) daventau nuot encunter la Claustra, schege ch' ins ha luvrau e trubistgau, che la bulla vegni annulada.
- 19. Sche la bulla fuss vegnida acceptada dals spirituals e dal Cumin 1656, sche fuss ei tonaton buca restau ditg ne biars onns tier quei, essent ch'igl

¹) Che la bulla de Papa Urban VIII seigi buca vegnida tagliada en tocs sin Cumin, seresultescha era ord ina remarca fatga en nies vertent manuscret pag. 103: .1656 nach Pfingsten schreipt der Gemeind Disentis Landschr. alter Joan Berchter, dass er habe aussgeschriben, dass alle H. sollen zusamen khomen, wegen der Bulla, und wegen der gruob, der Crystallen, aber indeme wenig erschinen, haben die gegenwertige abgelassen [fatg giu] der neue Landaman solle mit H. Vicari de turre rede, welcher wisse mit wass für conditionen die Bulla seye ihme eingehändiget, also ist die Bulla nit dürch gestochen worden auff der gemeind, weil der H. Vicari de turre in seinen händen gehabt.

<sup>2)</sup> Il passus della Composiziun de 1643 secloma: "Per il tierz, deian ils Parochians dacaudenvia poder prender si è nomnar ils Prers a Plavauns, suenter lur bein plaschèr; ils quals lura in Sgr. Praelat dei esser obligaus da praesentar a Monsigr. Uvesch ad Institutionem animarum senz' auter (: ton a ton senza don à quost della Claustra:) è dei la Casa da Diu dacaudenvia buca haver de se grevear davard las Prevendas, Baselgias, et hiertas digls Plevauns ne autras caussas." — Mira copia de questa Composiziun ella biblioteca romon, claustrala.

Zeit der H. Bischoff nit wurde geduldet haben, noch dass Kloster Disentiss vermecht haben die Pfareij zu mantenieren, noch dass Consistorium gegen allen begebenden streitikheiten mit gnuogsaamen gelehrten Leüthen zu versechen, und allen Casibus zu beandtworten. <sup>1</sup>)

[154] 20. ist ess auch nit glaublich dass er die bullam gebrochen habe, und dessentwegen dem Kloster darwider sein, dan er allzeit ein guother fründ dess Klosterss gewesen ist indeme er allzeit beflissen hat sich brauchen zu lassen, wie ess geschehen under dem Apt Augustin Stoklin, welcher sein herr GVatter ware, 2) und von ihme gen Meilandt geschikt worden, under Apt Joseph mit welchem er gen Muri gereisst, under Adalbert Bridler welchem er seher angenem gewesen.

underen Apt Adalbert de Medell, welcher ihn erst den 21 may disess 1656 iahrss vor Pfingsten in seinem nahmen gen thawetsch geschikht hat den Pfahrherren altorten zu erwollen, sonsten vilmohlen alss ein guother freündt zum gastmahlen eingeladen, da er in Frankhenreich, und zu Valenz ware hat er offt dem Apten Adalbert Medell mit brieffen begrüesset, und sonsten in anderen begebenheiten dem Kloster gedient, wie oben in sein leben mehress zu finden ist.

[155] 21. Alss er zu Valenza hat er denen Söhnen geschriben, er habe vil guotss den Gottshauss empfangen, deswegen wan er nacher hauss kome, wolle er von dem Erbguoth seiner Frau Mutter von Dardin R 100 dem

Uestg havess cul temps buca tolerau pli e la Claustra era buca podiu mantener las pleivs ne giu in Consistori de glieut perderta avunda per tuttas dispetas occurentas e per corrispunder en tuts cas.

20. Eis ei era buca de crer. ch' el hagi tagliau en tocs la bulla e seigi per tal motiv staus encunter la Claustra, schinavon ch' el ei adina staus in bien amitg della Claustra sedont bregia da tut temps de seschar duvrar, sco 'glei daventau sut Avat Augustin Stöcklin, che fuva siu cumpar, e ch' ei vegnius termess a Milaun dad el, sut Avat Josef, cun il qual el ei serendius a Muri, sut Adalbert Bridler, al qual el ei staus fetg per cor, sut Avat Adalbert de Medell, che ha aunc giu termess el pér ils 21 de Matg avon Tschuncheismas de quei onn 1656 en siu num a Tujetsch per leger ora leu il plevon, e schiglioc bia gadas vegnius envidaus sco bien amitg a gentar; fertont ch' el fuva en Frontscha ed a Valencia ha el termess savens brevs agl Avat de Medell e ha schiglioc surviu alla Claustra en autras fatschentas, sco ei 'gl ei d' anflar pli bia sisura en sia veta.

21. Sesanflont a Valencia ha el scret a ses fegls, ch' el hagi retschiert bia bien dalla Claustra, perquei vegli el, turnont a casa, far si della jerta de sia dunna de Dardin 100 R. a s. Martin e 100 R. a s. Placi, ord

 $<sup>^{-1})\,1674</sup>$ haveva la Claustra 10 paders, 4 fraters pr., 3 fraters conv. e 2 novizs cler. —  $^2)$  Mira p. 10.

heyligen Martin und R 100 dem heyligen Placido vermachen, darauss zu vernemen, dass er ein guother freundt dess Klosterss Disentiss gewesen.

22. Wan er nit ein guother freündt dess Klosterss were gewesen, so hätten die Geistlichen in Kloster nit ein Sehelen Ambt in Kloster für ihme gesungen. noch so vil Priester gen St. Joannes bey den dritten, und iahrzeit, geschikht worden, wie oben zusechen.

23. Die Bulla ware nur denen Geistlichen Priestern zugeschriben, und denen Weldlichen giengte ess nit an, die Priester müessten dem Apt gehorsam sein, also hätte ein weldliche obrikheit in solchen sachen nit inen mischen sollen lassen, noch auff der gemeindt solchess pponieren lassen.

24. Wan ess ernst dem H. Nuntio were gewesen, dass die Bulla gehalten solte werden, hatte er die Priester ungehorsame sollen mit der Excomunication wie er in der Bulla getroet hatte. straffen.

[156] Ess ist auch nit der Warheit gemess, wass her Apt Adalbertus de funs schreibt, dass H. Landaman Jacob Berchter hernach in eüserster Armuoth gerathen seye, dan er nür von seinem Vatter seeligen für sein theil 1671. R 14000 geerbet hatte, ohne die R 440, welche er empfangen hatte da er sich verheürathet hatte, und ohne dass erbguoth seiner Frau Mutter.

Und diss wird er nit in 5 jahren verthon haben biss 1676. nach seinem tod hat man die 70 il qual in sa concluder, ch'el seigi staus in bien amitg della Claustra.

- 22. Sch' el fuss buca staus in bien amitg della Claustra, sche havessen ils paders della Claustra buca cantau ina messa de requiem per el en Claustra ed era buca termess aschi biars paders ora s. Gions il di dil tierz e tier il caudon, sco ei 'gl ei de veser sura.
- 23. La bulla era destinada mo per ils spirituals ed als seculars mava quei nuota tier; ils spirituals havevan d'obedir agl Avat, pia ha ina suprastonza seculara nuota giu de semischedar en talas caussas ed era buca giu de proponer enzitgei semigliont sin Cumin.
- 24. Sch' ei fuss stau de datschiert al Nunci, che la bulla vegni observada, sche havess el doviu censurar ils malobedeivels spirituals culla excommunicaziun. sco el haveva smanatschau.

Ei 'gl ei era buca tenor la verdat quei che Avat Adalbert de Funs scriva, che Mistral Giachen Berchter seigi vegnius silsuenter en extrema pupira, schinavon ch' el ha mo da siu bab p. m. artau 1671 per sia part 14000 R. senza ils 440 R., che el ha giu retschiert, curch' el ei maridaus e senza la jerta de sia

E quei vegn el buc a haver dersentau en 5 onns entochen 1676. Suenter sia mort han ins R, so er zu St Joannes vermacht

hatte, bezalt.

er hatte selber sein Frau Maria Castelberg aussgesteüret, und R 600 und mer bezalt, schaue die brieffen welche noch vorhanden.

für H. P. Adalgot Berchter <sup>1</sup>) geistlichen zu Einsidlen hat man wider 600 R, ohne schuolern kostgelt bezalt, her hauptman Gilli Schorno von schwiz bekent mit seiner eignen handtschifft, dass er R 1000 wegen seiner Frau Margaritha Berchterin <sup>2</sup>) obigen Dochter empfangen habe. item die Acla de falscharidas, so R 2000 geschezt worden, item si fontauna, si funs, si latis. etc.

[157] Man hat zwar gesagt dass sein Vatter ihn nit fast geliebt, und gern gesechen, dessentwegen er selber gern anderwo hin gangen, dazu auch seine Missgüner gerathen haben, ist er doch alss ein kriegss officierer zu Walenza gewesen und in Frankhreich, alwo nebent sein ordinari besoldung hat erlaubnuss gehabt von dem hauptman von Schauenstein, und hauptman Cleric von Chur gelt zu entlehnen, so vil alss er vonöthen gehabt, welchess gelt seine Erben nach seinen tod obigen H. erwendet haben wie die guitanzen auffweisen. pagau ils 70 R., ch'el haveva giu fatg si a s. Gions.

El haveva sez giu dotau sia dunna Maria Castelberg e pagau 600 R. e de pli. Mira las brevs, ch' existan aunc.

Per P. Adalgott Berchter, pader a Nossadunnaun, han ins puspei giu pagau 600 R. senza ils quosts pella scola; Capitani Geli Schorno de Sviz attesta cun sia atgna suttascripziun, che el hagi retschiert 1000 R. pervia de sia dunna Margheta Berchter, feglia dil sura (Mistral Giachen B.), medemamein l'acla de Faltscharidas, ch'ei vegnida valetada 2000 R., item si Fontauna, si Funs, si Latis etc.

Ei 'gl ei vegniu detg zvar, che siu bab hagi buca giu ton bugen el e hagi viu bugen, ch' el vomi enzanu' auter e leutier han era ses adversaris giu cussigliau, mo ei tonaton staus sco officier a Valencia ed en Frontscha, nua ch' el ha, sper siu salari ordinari, giu la lubientscha de far far empristar daners dal Capitani de Schauenstein e dal Capitani Cleric de Cuera ton sco el ha giu de basegns e quels daners han ses artavels turnau anavos suenter sia mort als sura Signurs, sco las quittanzas muossan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) P. Adalgott (avon Conradin) ei staus il secund affon de sia secunda dunna, Maria de Castelberg. Ei naschius 6 d'October 1654, studiau a Nossadunnaun, nua ch'el ei intraus e fatg profess ils 21 de November 1672. Spiritual 1677, † 1692 Avrel. — "1673, 20 Nov. ohne den tischgelt in der schuol, und in novitiat hat er (P. Ad.) 600 R. mit sich in Kloster getragen, für welchen sein H. bruoder (Podestat Gion Berchter) so vil Veldliner Wein auf sein Kosten hin auss hat lassen auss führen." Br. pag. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Margheta ei stada 'glemprem affon de Mistral Giachen Berchter; naschida ils 4 de Fevrer 1636, maridada cun Capitani Julius Schorno de Sviz, che haveva forsa priu si minieras ella Cadi, ne ch'era vegnius enconoschents cun Mistral G. Berchter en survetsch militaric. Margheta ei morta a Sviz (Sattel?) ils 16 d'Avrel 1685.

Wan ein brawer Man nit ein guothe haussliche Frau <sup>1</sup>) hat, wird sein hauss bald zu grundt gehen wie Salamon sagt, und wan ein Ehrlicher Man vil Missgüner hat die zu seinem undergang helffen, und verbieten dass niemandt umb die bezahlung etwass geben solle, so muoss derselbe wohltrachten ob er etwass, Ehrweiss, od. um liebe Christi willen seine nahrung überkhome.

Wie er gestorben, nach kriegss manier Ehrlich begraben findest

oben in sein leben.

[158] Ich hab mit grossen freüden von etlichen ehrlichen menern, alss Gion de schlans in Mompe de Medell, Gion durial de selva. Schimun de Curtins si Buretsch welche in Frankhreich, und Walenza auch gewesen dass er viler sprachen wohl erfahren. seher anstendig, lieb, und wert allen seve gewesen, nach aussag Alberti 2 di beredsam, vil seiner schrifften seind bey vilen verhanden, und wohl componiert, und schön geschriben, und diss wenig zu seiner einiger verthätigung, auss grossermeklicher tragender liebe gegen meinen geliebtisten H. Gross Vatter hab ich einfeltiklich geschriben mihr nichs auff besess aussdeüten wird, weilen es keinem wird schaden.

Desswegen solchess H. Apt Adalbertus dis nit hätte sollen schreiben in betrachtung dass die alte familia Berchterianorum dem Kloster Disentiss von altenhero seher zugethan ware, und under die Benefactores gezehlet worden, auch er selber als P. Adalbert de Curch' in brav um ha buc ina buna caserina, vegn sia casa, sco Salomon di, gleiti ad ir sutsura, e curch' in brav um ha biars adversaris, ils quals gidan a ruinar el e che scommondan, ch' ins detti enzitgei per pagar, sche sto in tal bein mirar, schebein el survegn sia vivonda cun honur ne per amur de Cristus.

Co el ei morts e satraus cun honur tenor moda militara, anflas ti sura en sia veta.

Cun grond legherment hai jeu enderschiu da differents bravs umens, sco da Gion de Schlans a Mompe-Medel, Gion Durial de Selva, Schimun de Curtins de Buretsch, ch' ein era stai en Frontscha ed a Valencia, ch' el fuvi bein versaus en bia lungatgs, ch' el seigi staus fetg honorifics, plascheivels e preziaus a tuts: tenor dir de Adalbert II fuv' el de buna eloquenza, biaras de sias scartiras seigien en bia mauns, bein componidas e cun biala scartira. E quei pauc hai jeu scret simplamein per sia atgna defensiun, ord grondissima carezia encunter miu pli carezau tat, che negin vegli metter ora en mal a mi, cunquei ch' ei dat a negin donn.

Ord tal motiv havess pia Avat Adalbert (III de Funs) buca doviu scriver de quei en consideraziun, che la veglia familia dils Berchters ei stada da vegl enneu fetg attaschada alla Claustra de Muster e vegn quintada denter ils benefacturs; era el sez

¹) Sco ei para ha sia secunda dunna, Maria de Castelberg, † ils 19 de Fevrer 1686, buca saviu tener dil meglier casa; . . . "welche übel hat hausen können, darum ihme nit alles wohl gelungen." Br. pag. 198.

funs hiesse vil schankhungen von gelt, büochern, anderer sachen empfangen, und grosse Ehr, und lieb ihme von H. Podestat Berchter erwisen. immemor beneficiorum. ha, curch' el senumnava aunc P. Adalbert de Funs, survegniu bia regals en daners, cudischs ed autras caussas ed era ton pli, che Podestat Berchter ha demussau ad el (Adalbert III) gronda honur e carezia. Seregordas buca pli dils benefecis.

## **999**

Dein nus aunc ina gada ina quorta egliada sin nies document, sche vesein nus, che quel ei elaboraus cun gronda stenta e, schi lunsch sco nus savein giudicar, cun tutta pusseivla obiectivitat. Igl auctur sefundescha sin veglias, senza dubi verdeivlas fontaunas, cunzun las scartiras de P. Maurus Cathrin, ch' ein, sco ei vul parer a nus, buca stadas enconuschentas agl auctur della "Synopsis".

Ei seresultescha ord quei document — cuntrari alla historia entochen dacheu —, che la bulla de Papa Urban VIII seigi, entras in sbagl cun il diplom dil doctorat de Avat Adalbert II. gnanc stada sin Cumin, nundir vegnida tagliada en tocs cun in cunti. Ultra de quei secapev'ei da sesez per in um sco Adalbert II ei staus, ch'el vegnessi a prevegnir a scadina profanaziun della bulla cun far adatadas condiziuns, avon che surdar quella, las qualas ein era vegnidas fatgas ed observadas, malgrad tutta alteraziun da part dil pievel e de ses manaders.

Ord las numerusas notizias sur Mistral Giachen Berchter semuoss' ei plinavon claramein, ch' el seigi staus da tut temps in sincer e beinvesiu amitg della Claustra e ch' el seigi gia ord tala rischun buca staus el cas de far in tal afrunt alla Claustra. Ils differents arguments cun las notizias accompignontas muossan evidentamein, che Mistral Giachen Berchter hagi buca tagliau en tocs la bulla, che siu secontener sin Cumin hagi fatg en negin grau dishonur a siu num e che sias relaziuns finanzialas seigien tuttavia buca stadas ord moda, sco era ch' el seigi silsuenter vivius e morts en honur.

Las bunas relaziuns, che regevan denter la Claustra e la familia Berchter avon il Cumin de 1656, ein era semantenidas suenter, sco nus vesein quei principalmein tier sia mort 1676, ed ein era seartadas vi sils affons de Mistral Giachen Berchter. Perdetga de quei datan pliras notizias, che nus havein anflau sur ses dus fegls, P. Adalgott, conventual de Nossadunnaun e Podestat Gion

Berchter, che ha prestau biars survetschs alla Claustra, fatg si ina gronda facultat ad ella e ch'ei perfin daventaus commensal de quella 1692.

En quei document legin nus plinavon per l'emprema ga positivamein, che Avat Adalbert III de Funs seigi igl auctur della "Synopsis" e ch'el hagi concepiu quella 1696. — En nies allegau manuscret ei vegniu purtau en diversas notizias entochen 1736, — igl onn, che P. Justus ei morts — denton havein nus anflau negliu remarcas sur la "Cuorta Memoria". Ins astga forsa concluder ord quei, che quella seigi vegnida translatada e compilada pér suenter 1736.

Fertont ch' ins enconoscheva entochen dacheu mo paucas scartiras cul num digl auctur, las qualas ein daventadas in' unfrenda dils differents berschaments della Claustra (1387, 1514, cunzun 1799), vegnin nus fatg attents (pag. 11) sin auters novs nums, ils quals havevan schau anavos notizias sur fatgs de nossa patria. Denter quels sesanflan era Mistral Giachen Berchter e siu fegl Podestat Gion Berchter.

La schlateina Berchter ei ina dellas pli veglias ella Cadi. El dequors dil temps ha ella dau biars e meriteivels umens pella patria e pella baselgia. — Colonel R. de Hess scriva en siu "Fragmen Genealogicum des Geschlechtes Berther":

"Ils Berthers ein senza dubi ina dellas pli veglias e distinguidas schlateinas dil cumin della Cadi. Gia el 14 avel tschentaner vegnan els avon en documents de Tujetsch sut il num "de Cha Berchte".¹) Dal 15 avel tschentaner naven, scret "Berchter", a Tujetsch, Mustér e Sumvitg. Depi il 19 avel tschentaner, scret "Berther", els medems loghens. Gia el 15 avel tschentaner han ils Berchters dau mistrals al cumin della Cadi; ell'emprema mesadat dil 16 avel tschentaner alla Ligia Grischa: Landrechters, q. v. dir Caus della republica della Ligia Grischa; el 16, 17 e 18 avel tschentaner al cumin della Cadi in diember de mistrals, bandirels, scarvons; allura comissaris, podestats, scarvons della Ligia, delegai d'honur silla dieta ed a. v. Nus anflein ils Berchters fetg savens en scartiras stampadas de contegn historic, sco era en in grond diember de documents originals".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A Tujetsch anflein nus la schlateina Berchter per l'emprema ga en ina scartira de 1300, ils 26 de Fenadur. — Mira: Mohr, Regesten Nr. 75.

Ella liesta dils mistrals della Cadi anflein nus suondonts nums ord la schlateina Berther:

Martin (Jenin) Berchter de Tschamut 1425/6.

Giachen Berchter 1461/4.

Duri Berchter de Tujetsch 1467; 1471/2; 1477/81; 1484; 1490/5.

Gion Duri Berchter 1497/8; 1503/4. — Landrechter 1511/2.

Martin Berchter 1499—1502.1)

Giachen Berchter 1509/10.

Duri Berchter de Tujetsch 1513/9; 1522/62). — 1519 ha Papa Julius II regalau ina bandiera al Cumin della Cadi. — Landrechter 1522/3; 1528/9; 1531/2.

Pieder Berchter de Tujetsch 1546/9. — Landrechter 1549/50; 1561/2. — Commissari a Clavenna 1555/7 cun in salari de 1200 R.

Duri Berchter 1551/2.

Giachen Berchter de Tujetsch 1587/9; 1594/5.

Martin Berchter 1599—1600.

Gion Berchter 1605/7; 1617/8; 1620/1; 1636/8.

Giachen Berchter de Muster 1645/7; 1656/8.

Josef Nicolaus Berchter de Trun (Darvella) 1770/2. — Podestat a Trahona 1753/5.

Benedetg Berchter de Sumvitg 1772/4.

نگ

Sper quels meriteivels umens per il stat catein nus era in grond diember de spirituals ord la schlateina Berther, dils quals nus numnein ils suondonts:

P. Adalgott Berchter de Muster, O. S. B. a Nossadunnaun, † 1692.

Sur Pieder Berchter de Quoz-Muster, † 1714.

- P. Justus Jos. Berchter de Muster, O. S. B. a Muster, † 1736.
- P. Celestin Berchter de Muster, O. S. B. a Muster, † 174...

<sup>1) &</sup>quot;1499 Alss Martinus Berchter des Klosters und der Gemeindt Disentiss regierender Landtaman ware, hat er alss haubt Man die Companei der Soldaten von Disentiss gen Münsterthal wider keiser Maximilian gefürt, und in demselben Etschlender krieg sich überall wolverhalten, und in grossess lob darvongetragen wie Adalb. 3. Apt schreibt. die graüe Pündtner haben obgesiget." — Br. p. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "1525 Alss Udalricus Berchter regierender Landtaman ware, und die staad kleffen, und dass schloss Müss von Joanne Medico eingenomen worden, seind die Pündtner dort hin gezogen widerum zu eroberen, alsdan hat Udalricus Berchter die Companei soldaten der Gemeindt Disentiss alss haubt Man dorthin gefüort. haben überkomen." — Br. p. 161.

Sur Giachen Antoni Berchter de Camischollas, † 1765.

Sur Gion Antoni Berchter de Muster, Notar apost. † 1781. 1)

Sur Nicolaus Berchter de Segnas, † 1798.

Sur Tumaisch Dionis Berther de Muster, † 1809.

Sur Gion Battesta Berther de Muster, † 1816.

Sur Gion Ludivic Berther de Muster, † 18 . . .

P. Adalgott Berther de Segnas, O. S. B. a Muster, † 1875.

Sur Paul Benedetg Berther de Rabius, Canonic e Decan dil capetel grond, † 1878 etc.

## **3**

Suenter haver giu anflau il sura document, havein nus considerau per in act de dueivladat de publicar quel e rectificar cheutras in'errur de nossa historia, che ha cuzau varga 250 onns. Nus anflein quella rectificaziun per dueivla e gesta gia visavi nies Cumin, sin il qual ei schischeva entochen ussa la zanur ded esser staus secontenius sin moda nuncorrecta encunter acts officials de Sia Sontgadat Papa.

Nus anflein quella publica rectificaziun per dueivla e gesta era visavi la veglia schlateina Berchter, oravontut visavi la respectabla personalitat de Mistral Giachen Berchter, che ha stoviu spitgar sin quella ditg avunda, mo nua che nus savein denton dir oz cun il psalmist: Judicium et iustitiam in Jacob tu fecisti (98,4). Ti has schau contonscher dretg e giustia il Giachen.



¹) Co ils spirituals vegnevan pri si dad in temps dallas vischnauncas, vescin nus vid quei excellent spiritual Sur Gion Antoni. Suenter esser staus 7 onns caplon a Curaglia eis el vegnius elegius 1734 sco plevon a Schlans per 2 onns. 1736 eis el vegnius confirmaus per 4 onns; 1740 confirmaus per 7 onns; 1747 confirmaus per 4 onns; 1751 medemamein per 4 onns; 1755 confirmaus per 6 onns; 1761 medemamein per 6 onns. — 1767 ha el resignau voluntariamein silla pleiv de Schlans ed ei serendius sco caplon a Caverdiras, la quala pervenda el ha fatg si. Persuenter havevan ils vischins de Caverdiras de clomar la familia Berchter a vitg Muster, curch' ei era de prender si in niev caplon. Era haveva in spiritual ord la parentella Berther la preferenza sin la pervenda de Caverdiras. — Sur G. Antoni Berchter ei morts a Caverdiras ils 8 de Zercl. 1781 e satraus leu en baselgia avon igl altar grond. La platta cun l' arma dils Berthers ed inscripzium, che cuvreva sia fossa tochen 1899, survescha ussa per sulada ordeifer la baselgia, sper il clutger.



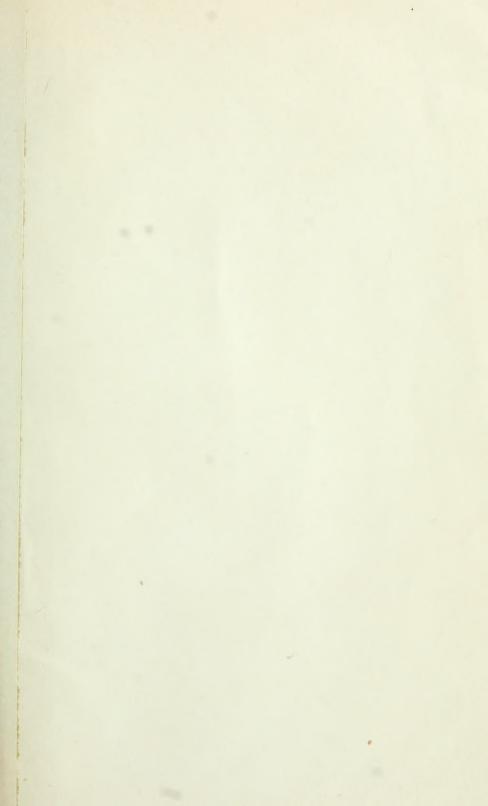



D45B47

DQ Berther, Baseli 851 Il Cumin dell Il Cumin della Cadi

PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

